# IDEAL

DIARIO REGIONAL DE ANDALUCÍA

www.ideal.es

# ÚLTIMA EDICIÓN

Jueves 19.9.24 Nº 30.644

GRANADA MIRA DE NUEVO A LOS OSCAR



La Academia de Cine elige 'Segundo Premio', la película basada en los inicios de la banda granadina Los Planetas, para ser la candidata española P40 GUILLE ABASCAL, EN UN MOMENTO DELICADO AL FRENTE DEL GRANADA P34

# La ampliación de la línea del metro estará íntegra en obras a partir de octubre

La construcción de la estructura empezará en Armilla tras las fiestas de San Miguel, mientras avanzan los trabajos por Churriana y Las Gabias Las obras del metro volverán a Armilla tras dieciséis años para conectar la que ahora es la última parada con los 4,7 kilómetros de ampliación de la línea. De esta forma, los trabajos de prolongación estarán en marcha a partir de octubre en los tres municipios afectados. En el último trimestre está previsto colocar la pérgola sobre el río Dílar y avanzar en la plataforma en Las Gabias. P2Y3



Un camino contra el miedo

Pacientes oncológicos de la Fundación Uapo y voluntarios de la Fundación "la Caixa" recorren los 300 kilómetros del sendero Sulayr y la aventura se convierte en un documental. P12

# Más de una decena de muertos y de 400 heridos en Líbano tras explotar 'walkie-talkies'

Tras la explosión de los 'buscas' de Hezbolá, que dejó doce fallecidos y más de cuatro mil heridos, ayer fueron estos aparatos los que estallaron de forma simultánea. P28

# Operación contra la venta de falsas hortalizas ecológicas

La Guardia Civil arresta a cuatro personas e investiga a dieciséis en la actuación de mayor envergadura efectuada en Europa

Las vigilancias policiales se extendieron durante seis meses y los investigadores comprobaron que se recogía producto en recintos que no estaban inscritos en los registros de agricultura ecológica. Entre los investigados hay miembros de una empresa, testaferros y personal de las certificadoras que falsearon, presuntamente, los sellos ecológicos. P10

# Feijóo compara a Sánchez con Franco por algunas medidas del plan de regeneración

El líder de la oposición asegura que los niveles de «censura» y «persecución» no se veían desde la dictadura y atribuye a Sánchez una «concepción bananera del poder». P24

# Presión unánime por el tren entre Guadix y Lorca

Plataformas y ayuntamientos del norte de la provincia cuestionan el estudio de viabilidad

La Junta lo tilda de «cortina de humo». El PSOE también pide «insistir» para que se contemple la línea en el futuro. P3

La capital anuncia un paquete de sesenta actuaciones en calles y 37 millones de presupuesto P4

# MÁS NOTICIAS

# La Alhambra arregla las cubiertas de los palacios

No se ha actuado en los tejados desde la etapa de Torres Balbás **P6** 

### Un informe respalda la zona de bajas emisiones Carazo afirma que las medidas apunciadas tienen

Carazo afirma que las medidas anunciadas tienen «seguridad jurídica» **P5** 

### Fermasa pide más apoyo a instituciones y empresarios

Presenta una nueva estrategia para captar más ferias y congresos **P7** 

# Las obras del metro llegan al centro de Armilla en octubre

Los trabajos avanzan en Churriana y Las Gabias y en los próximos meses se construirá una pérgola sobre el río Dílar, el puesto de control o el intercambiador

### LAURA UBAGO

GRANADA. Dieciséis años más tarde, las obras del metro vuelven al centro de Armilla. Fue en 2008 cuando las máquinas entraron en la calle Real o en la avenida de Poniente para construir la plataforma de los trenes y ahora regresarán a esa misma zona para conectar la última parada -en la plaza del Ayuntamiento– con Churriana de la Vega.

Los trabajos en el corazón de Armilla empezarán el 1 de octubre, justo después de sus fiestas en honor a San Miguel que se celebran a finales de este mes. Cuando las excavadoras levanten el firme para instalar la estructura del metro, las obras de ampliación sur ya estarán expandidas por los tres términos municipales que abarca.

La zona de Armilla forma parte de la primera fase, que tiene como horizonte mediados de 2025. Si los plazos se cumplen, estos trabajos estarán terminados en 20 meses según marca la estimación inicial.

Las obras aterrizarán en el centro de Armilla el mes que viene v se desarrollarán desde la parada hasta la intersección con la calle San Cayetano, en el límite con el término municipal de Churriana de la Vega

Estos trabajos consistirán en la construcción de la infraestructura en un tramo de unos 400 metros en la calle Poniente y la

conexión con la línea de metro actual. Según indicaron desde la Consejería de Fomento, en consenso con el Ayuntamiento de Armilla, se ha esperado a que pasen las fiestas y el desmontaje de las casetas para poder abordar estas obras.

El primer paso será la limitación de la zona con las vallas de obras en la parte más próxima a la parada de metro, en la que se mantendrá el tráfico que circula por la plaza y la rotonda hacia la calle Manuel Galera. En el siguiente tramo, que se inicia en esta misma rotonda y sigue por la calle Poniente hasta la intersección con calle San Cayetano, no se permitirá la circulación de vehículos. La Consejería de Fomento. Articulación del Territorio y Vivienda, que dirige Rocío Díaz, asegurará durante las obras los itinerarios peatonales, colocando barreras de protección y lonas alrededor de la zona de obras para garantizar la comodidad de peatones y comercian-

# Información de la obra

Los responsables técnicos de la Agencia de Obra Pública y de la constructora mantuvieron la semana pasada una reunión con los representantes municipales v técnicos de Armilla para informar sobre el plan de obras y acordar las acciones informativas a los ciudadanos y comerciantes ubicados en la zona.

Se instalarán, tal y como se ha hecho en Churriana de la Vega, carteles informativos y directorios con los comercios que es tán operativos en el recorrido de las obras. Además, se reubicarán las zonas de carga y descarga en las calles colindantes, para facilitar la actividad comercial a todo lo largo de la calle Po-



Las obras se extenderán por la Avenida de Poniente en dirección a Churriana. ARIEL C. ROJA

# Obras de la prolongación Sur del Metro en Armilla

Desde el 1 de octubre se extienden las obras del metro al tramo armillense



mente, abordar la ejecución de la plataforma.

# Trasplante de árboles

El pasado mes de abril ya se hizo el trasplante de los árboles ubicados en toda la travesía de la A-338, incluyendo los términos municipales de Armilla y Churriana de la Vega. Esta tarea se hizo en coordinación con el Ayuntamiento de Armilla, que

iscúlpenme, fumadores de mi alma y de mi corazón, pero qué ganas tengo de que se les prohíba, también, fumar v vapear en las terrazas de bares y cafeterías. Si, si. Pueden llamarme talibán de los humos, si quieren. Lo asumo y lo acepto. Es un hecho. Lo siento, pero no soporto ir a llevarme un buchito de café a los labios y encontrarme con una vaharada de humo apestoso en la cara.

¿He dicho 'lo siento', como pi-

# Terrazas libres de humo

**JESÚS LENS** 



diendo perdón por decir que no soporto los malos humos? Lo

siento, pero no. No lo siento. Lo que siento es que los fumadores no sean más conscientes de lo mucho que fastidian, incluso al aire libre.

niente. Las obras comenzarán

con la demolición del pavimen-

to y acerado, y el desvío y repo-

sición de los servicios afectados

-redes de suministro y sanea-

miento urbano- para, seguida-

Como soy de ir mucho a tomar café solo --aunque me gusta con leche- lo tengo muy experimentado. Y sufrido. Mesa de tres, cuatro o más personas. Una de ellas saca el cigarrillo, lo enciende y, para molestar lo menos posible a sus contertulios, lo pone a sus espaldas, de modo que,

quien se jode, es el pobre inocente de la mesa de al lado. ¡Y dile algo, que no tardarán en salir a relucir los derechos inalienables que amparan al fumador y su libertad personal, faltaria

Que sí. Que hay fumadores respetuosos y cuidadosos. Igual que hay ciclistas urbanos que respetan las señales de tráfico. Son como el leopardo de las nieves o el urogallo: animales que sabemos que existen, aunque

nunca los hayamos visto.

Este verano, de viaje en Uzbekistán, estábamos en un garito muy elegante y moderno, aunque cerrado y no del todo climatizado. En la mesa de al lado había otra turista española. Fumadora. No dejó de enlazar un cigarrillo con otro y, al hincarle el diente a mi brocheta de cordero, más que por las brasas del carbón de encina, parecía pasada por las brasas del Camel, el Malboro o la mierda que se fume ahora

# Dos millones de pasajeros al año entre Armilla y Las Gabias

El primer tramo de la prolongación sur del metro de Granada (Armilla-Churriana de la Vega) tiene una longitud total de 2.7 kilómetros v se adentra en en el municipio churrianero por la calle Santa Lucía para recorrer San Ramón hasta el cruce existente entre la carretera GR-3304 con la GR-3303, en una zona conocida localmente como La Gloria, una vez atravesado el casco urbano. En el recorrido habrá cuatro nuevas paradas, denominadas San Cavetano. La Paz, Churriana de la Vega y Arabuleila, todas en Chu-

La prolongación sur consta de un trazado total de 4,7 kilómetros y siete paradas, incluyendo el segundo tramo entre Churriana y Las Gabias, con una previsión de demanda anual de viajeros de dos millones de pasajeros al año. En la actualidad, ya están en ejecución todos los contratos de la prolongación sur del metro, incluidas las actuaciones de ejecución de las instalaciones y señalización ferro-

cedió una parcela donde se han trasplantado los árboles.

En Armilla, el trazado afecta exclusivamente a la calle Poniente y discurre con plataforma de vía doble desde la Plaza de la Constitución hasta la intersección con la calle San Cayetano. La primera nueva parada de la prolongación sur se ubica a continuación en la carretera de Alhama, en Churriana, Las obras continúan en Churriana de la Vega y Las Gabias.

En la calle San Ramón avanzará este otoño la obra y en el último trimestre del año se empezará a ejecutar la estructura singular sobre el río Dílar (una pérgola), y empezará a ser visible el intercambiador de La Gloria. También se empezarán a apreciar en octubre la estructura del puesto de control secundario, y en Las Gabias se avanzará en la plataforma.

Con el tabaco no hay atajos o términos medios: o se prohíbe o los no fumadores nos jodemos. Y punto. Se me termina el espacio y no he hablado de aquellos a quiénes Rexona sí abandona, de los de las camisetas de tirantes con la floresta sobaquil al aire, del metano con que algunos humanos abochornarian a la más pedorra de las vacas. Pero es que hoy, tocaba hablar de tabaco, malos humos y peores humores.

# Guadix y Baza lamentan que la línea de tren quede aparcada y piden compensaciones

Colectivos ferroviarios y empresarios e instituciones rechazan el estudio publicado por el Gobierno: «Es parcial, sesgado y tramposo»

J. UTRERA, D. C. Y C. A.

GRANADA. El Gobierno aparca por ahora la recuperación de la línea ferroviaria Guadix-Baza-Lorca. Un estudio de viabilidad concluye que no está justificada por rentabilidad económica ni demanda de viaieros, aunque Transportes no descarta retomar la idea una vez que culmine la integración en el Corredor Mediterráneo, como adelantó IDEAL. La publicación del informe despertó rechazo en la provincia. Los ayuntamientos de Guadix y Baza lamentan la decisión y los colectivos ferroviarios y empresariales del norte califican el documento de «parcial, sesgado y tramposo»

Para el alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos, nuevamente se produce un agravio comparativo y una discriminación y considera que ahora era el momento, que se está realizando el Corredor Mediterráneo. «Que no nos vengan con milongas. ¿Dejar esto aparcado para el futuro? ¿Cuánto es el futuro, 500 años? Esa línea de ferrocarril supondría un revulsivo». «Posiblemente la autovía del Almanzora tampoco sea rentable, pero si no tenemos tren y no tenemos autovía estamos condenados a tener que irnos a otros sitios. La autovía tiene que llegar a Baza sí o sí. Y si el tren no viene, nos tendrán que ayudar con otro tipo de compensaciones»

El alcalde de Guadix, Jesús Lo-

rente, calificó de autentico jarro de agua fría la noticia del informe negativo para la apertura de la línea de ferrocarril entre Guadix-Baza- Lorca. «Después de 39 años de que un gobierno socialista cerrara la línea, el Gobierno de España nos dice que la línea no es rentable».

La Asociación Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza, la Plataforma Comarca de Guadix por el Tren y la Asociación de Empresarios del Altiplano de Granada rechazaron «con rotundidad» el estudio. Lo consideran «parcial, sesgado y tramposo» por estar «basado en los datos anacrónicos y desfasados de aquel informe de viabilidad del año 2017». Creen que la línea debe formar parte del Corredor Mediterráneo.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, criticó que el anuncio del Ministerio de Transportes «ha demostrado que el estudio informativo que se vendió a bombo y platillo hace tres años y que iba a suponer la recuperación de la conexión ferroviaria Guadix y Lorca solo ha sido una cortina de humo». En la misma línea, el presidente del PP de Granada y de la Diputación, Francis Rodríguez, señaló que fue «un día triste para la provincia de Granada», pues se trata de una línea que «además de unir los pueblos de la comarca, ayudaría a que la economía de la zona fluyera». Se preguntó «qué habría pasado si estas comarcas hubieran estado en cualquier provincia catalana»

La alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo, criticó la actitud del Gobierno respecto a la conexión ferroviaria. Carazo dijo que, como ocurre con la conexión de Motril. el Ejecutivo «emplea el mismo criterio de pegar una patada hacia adelante a un proyecto que lleva años esperando la provincia».

El PSOE lamentó el resultado y abogó por insistir en que el Ministerio de Transportes la contemple en el futuro. El secretario general en Granada, Pepe Entrena, considera una «lástima» que el citado documento no hava determinado viable la línea, al igual que reflejó el estudio promovido por el Gobierno de Rajoy.

# LAS VALORACIONES

Rocio Diaz Consejera de Fomento

«El estudio se vendió a bombo y platillo hace tres años y solo ha sido una columna de humo»

Francis Rodríguez Presidente de la Diputación

«Además de unir los pueblos de la comarca, la línea ayudaría a que la economía fluyera»

Marifrán Carazo Alcaldesa de Granada

«Han pegado una patada adelante a un proyecto que la provincia lleva años esperando»

Pepe Entrena PSOE de Granada «Seguiremos incidiendo en este provecto para que no se cierren las puertas para volver a estudiar esta línea»

# Montilla pide esperar al Corredor para plantear la linea

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, defendió volver a plantear la viabilidad de la línea Guadix-Baza-Lorca una vez se produzca la «gran transformación» del ferroca rril en Granada, con proyectos como la variante de Loja o el

Corredor Mediterráneo. De acuerdo con Montilla, para entonces habrá «nuevas necesidades» que podrían validar la viabilidad de la línea. En respuesta a las palabras del presidente de la Diputación, Montilla pidió «un poco de seriedad al abordar los asuntos ferroviarios de la provincia». «Mezclar este asunto con Cataluña lo único que demuestra es el nivel de los políticos del Partido Popular».

# Amigos del Ferrocarril

«Es un estudio desde un despacho sin poner interés en la realidad, ni en la garantía de suministro eléctrico, ni en la eliminación de contaminantes, ni en el ahorro de distancias ni la conexión con los puertos»



# Simulador en la estación

Alsa participa junto al Avuntamiento y el Consorcio de Transportes Metropolitano en las actividades organizadas con motivo de la Semana de la Movilidad con un simulador de conducción de autobuses. Reproduce las sensaciones de estar al volante de uno de estos vehículos de 10 metros de longitud. Para César Díaz, director gerente del Consorcio, cobra especial interés en este momento «en el que hay falta de conductores, que los ciudadanos vean la complejidad de la conducción de estos autobuses». La actividad está abierta al público en el hall de la estación de buses.

# Carazo anuncia el mayor plan de obras con fondos propios de la última década

El programa incluye más de 60 actuaciones que supondrán un montante superior a los 37 millones que se financiará por la venta de suelos

### PABLO RODRÍGUEZ

GRANADA. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, anunció ayer un amplio programa de regeneración urbana que afectará a todos los distritos. Las actuaciones supondrán una inversión superior a los 37 millones con cargo a la venta de suelos y a Emasagra, que aprovechará para renovar las redes de abastecimiento. Se trata del mayor plan de obras financiado con fondos propios de la última década.

Acompañada por los concejales de Presidencia, Jorge Saavedra, y Urbanismo, Enrique Catalina, la regidora dio a conocer los ejes del programa en Emperatriz Eugenia, una de las vías que se reformarán en los próximos meses. Según explicó, el conjunto de obras se desarrollarán a lo largo de lo que resta de mandato, dos años y medio en los que se llevarán a cabo alrededor de 60 actuaciones para «favorecer una ciudad más amable, moderna y agradable».

La primera edil puso el foco en la idea de desarrollar «un concepto nuevo» de ciudad. Lo que se pretende es una Granada «favorable al peatón, mejor iluminada, que cuente con más zonas verdes y esté dotada de un mejor mobiliario para hacerla más atractiva». Para ello, se ha partido de las demandas vecinales, pero también del propio programa electoral de los populares. La ejecución, por tanto, camina en la dirección del «cumplimiento de los compromisos electorales», tal v como recalcó Carazo.

# 2 millones para San Antón

Por distritos, Centro es uno de los grandes protagonistas con actuaciones por un importe de 4,2 millo-

nes. La más relevante es la remodelación de San Antón, con casi 2 millones de inversión. Aunque la calle actualmente está «prácticamente peatonalizada», quedó pendiente en el mandato anterior la reforma para dotar a la vía de piso único, mobiliario urbano nuevo v arbolado. Carazo detalló que el provecto se acometerá después de Semana Santa para no interferir con el paso de las cofradías y permitir al comercio de la zona aprovechar la Navidad.

También en el Centro se llevarán a cabo el área de reforma Afán de Ribera y la remodelación de la calle Santiago, con casi un millón de euros de inversión. Otras vias también se tocarán en el mismo sentido, como Carril del Picón, Montalbán, Somosierra, Hinojosa y Almona de San Juan. Aparte, se acometerá la instalación de nuevas farolas ornamentales en Reves Católicos.

### Ramal de salida de la autovía

Ronda es otro de los distritos que acumula proyectos de enorme re-levancia. Uno de los más llamativos es la construcción de un ramal de salida de la autovía en Eudoxia Píriz, que supondrá una inversión de casi 400.000 euros. A esto se sumará la remodelación de las calles Emperatriz Eugenia y Tejeiro.

La primera será una de las primeras actuaciones que se acometerá después de que la alcaldesa hava anunciado que licitará el proyecto de ejecución en las próximas semanas. Por su parte, Tejeiro tendrá una actuación similar que se extenderá además a calles del entorno, como Martín Lagos, Luis Braille, San Vicente Ferrer v Martínez Campos.

La remodelación de la calle Las Flores, que ya está en marcha, forma parte del plan de obras, que también afectará a puntos como Vicente Barrio, Plaza de Gracia y el tramo de López Mezquita ubicado entre Pedro Antonio de Alarcón v Sol. En total, la inversión superará los 6 millones.

# Reforma de Don Bosco

El populoso barrio tendrá también un peso importante dentro del programa, con algo más de 4 millones de inversión. Como resaltó Carazo, la reforma de Don Bosco, muy demandada, está en el radar municipal, al igual que calles como Crucero Baleares o Cataluña, El plan municipal implicará además la urbanización de Santa Adela o la nueva rotonda del PTS, que ya está en marcha; proyectos que se verán completados con más zonas verdes para adaptar el espacio que actualmente ocupa el mercadillo y la reforma de Baden Powell.

### Corredor peatonal a Cartuja

Norte es el distrito que más obras

el corredor peatonal que acercará Casería de Montijo a las facultades del campus de Cartuja, una de las demandas más reiteradas por los vecinos. Se va a aprovechar además para remodelar las infraestructuras de la barriada de La Paz y pavimentar calles como Mayor, Juan Vázquez, Diego de Arana o Jerónimo de Auseda. También se van a renovar las redes del ferial, el bulevar de Tete Montoliú y se conectarán las calles Matilde de la Torre y Rodrigo Pachecho, En total, el distrito será el centro de actuaciones por un importe de casi 3 millones.

### La reforma de Cervantes

La esperada remodelación de la avenida de Cervantes es la principal intervención que se acometerá en el distrito Geníl. Se trata de una actuación muy esperada, en la que se han involucrado los colectivos vecinales que, como contó este verano IDEAL, remitieron incluso un esbozo de reforma a Urbanismo. La obra tendrá uno de los presupuestos más altos, con algo más de 2,5 millones.

A esta le seguirán actuaciones de embellecimiento en la rotonda del Camino de los Neveros, la urbanización de la plaza Minarete, el jardín de Camino Bajo de Huétor o la remodelación de la calle Val del Omar. En total, casi 4 millones de inversión.

### Fin a Carretera de Málaga

El distrito es otro de los que acumula más fondos, con casi 6 'kilos'. La mayor parte de ellos servirán para finalizar la remodelación del tercer y último tramo de la carretera antigua de Málaga. No obstante, el Ayuntamiento actuará también sobre el acerado de la calle Transportes, así como el acondicionamiento de la rotonda de la avenida de Andalucía con



Autoridades durante la presentación del plan de obras municipales para lo que resta de mandato. PEPE MARÍN

# Aceras más amplias y más arbolado en Emperatriz Eugenia

# P. R.

GRANADA. La reforma de Emperatriz Eugenia será uno de los primeros trabajos que llevará a cabo el Ayuntamiento como parte del nuevo programa de actuaciones en los distritos. Con algo de un millón de euros de inversión, la actuación promete transformar una de las vías de salida del Centro, una calle que cuenta con un importante trasiego de personas, por su cercanía con escuelas, facultades y locales de ocio, además de un gran número de comercios.

De la relevancia de la obra habla que la propia regidora escogiese este punto para presentar todas las actuaciones. Carazo recordó ayer que la intervención es una de las más esperadas por los vecinos y la puso como ejemplo de lo que se podrá ver en otros puntos, como el entorno de Tejeiro, Cervantes o Divina Pastora, entre otros puntos. La idea es acometer vías de piso único y aceras más amplias que faciliten el tránsito peatonal. Además, se va a aprovechar para aumentar el arbolado y dotar a la calle de nuevo mobiliario urbano.

El proyecto se ha trabajado en los últimos meses en colaboración con los colectivos vecinales. Un esbozo de lo que se va a hacer se mostró a los asistentes. El diseño cuenta con dos secciones diferenciadas: la primera en el tramo comprendido entre el cruce de Trajano y Camino de Ronda y el segundo que incluye el resto de la calle hasta Gran Capitán.

El primer tramo cuenta con arbolado alto y aparcamiento en oblicuo pasado el cruce de Pedro Antonio de Alarcón. El segundo tramo cuenta también con numeroso arbolado alto, además de aceras más amplias y mantiene los

aparcamientos en cordón, con los espacios para la recogida de residuos que va están previstos. De acuerdo a la propuesta presentada, las aceras rozarían los siete metros de anchura a cada lado y la calzada, de único sentido, se quedaría en unos cuatro metros.

Carazo explicó que, en las próximas semanas, el equipo de gobierno espera poder licitar el expediente del proyecto de ejecución de obras con vistas a que los trabajos puedan desarrollarse v terminarse en lo que queda de

### Beiro

### Reforma de Divina Pastora

La remodelación de Divina Pastora es la principal actuación que se ejecutará en Beiro, donde también se mejorará la barriada de San Francisco. Parte de la pasa-rela peatonal de Casería de Montijo se desarrollará también en terrenos del barrio, además de la mejora de la calle María Luisa de Dios. En total, algo más de 2 millones de euros de inversión.

# Mejora de Cuesta del Chapiz

El Albaicín concentrará también un importante paquete de medidas con la Cuesta del Chapiz como obra «prioritaria». Además de la mejora de la propia calle, en la que se empleará el tradicional empedrado granadino, se va a aprovechar para renovar la red de abastecimiento. Además, se va a trabajar en la remodelación de las calles Minas del Albaicín, Callejón Alberzana, Cruz de Quirós v Chopo. Dentro del programa está también la reconstrucción del muro del Camino de Beas que se derrumbó



# «Seguridad jurídica» para evitar el fin de la zona de bajas emisiones

Vox alerta de las «nefastas consecuencias» de la medida y la regidora recuerda que la ciudad encargó un informe económico como el que ahora se pide a Madrid

GRANADA. La decisión de los jueces madrileños de tumbar la zona de bajas emisiones de la capital de España por carecer de la suficiente justificación económica para su implantación sacudió este miércoles Granada. A menos de dos semanas de que la medida entre en pruebas. Vox advirtió al equipo de gobierno de lo sucedido en Madrid y puso el foco en una iniciativa que, en su opinión, tendrá «nefastas consecuencias» en el día a día de los granadinos.

La formación, que fue la que impulsó el recurso que originó la sentencia de Madrid, insistió en la necesidad de que Granada tenga en cuenta las «importantes consecuencias que tendrá la medida en el terreno de la economía» y volvió a pedir que se lleve a cabo un estudio que analice el posible impacto de lo que llamó «una imposición que restringe la libertad de movimiento».

La portavoz del grupo, Beatriz Sánchez, reiteró que Vox



Tráfico en la calle Arabial en una imagen de archivo. PEPE MARÍN

«seguirá defendiendo con uñas v dientes de los delirios climáticos que complican la existencia» y criticó la «criminalización por el simple hecho de moverse en coche». «Frente a las im-posiciones de PP v PSOE, defendemos el derecho a usar los coches libremente», dijo.

Preguntada por este asunto, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, llamó a la calma y confirmó que la ciudad tiene ya licitado un informe de impacto económico como el que el tribunal ha echado en falta en Madrid, La regidora aclaró que el modelo seguido hasta ahora por su equipo de gobierno «se basa en la seguridad jurídica, algo que consideramos muy importante, y en una clara planificación». En este contexto, recordó la labor realizada para actualizar 14 ordenanzas vinculadas a la movilidad con el obieto de que el marco normativo esté en línea con la zona de baias emisiones v abogó por su revisión «bajo el planteamiento de la seguridad jurídica».

# La peatonalización de Gran Vía

se afianzará «si es positiva»

GRANADA. El anuncio de la peatonalización de Gran Vía y Reyes Católicos sigue coleando. A cuatro días de que se active por primera vez durante el fin de semana en que se conmemora la Semana Europea de la Movilidad, la alcaldesa de Granada abrió la puerta este miércoles a que se afiance la medida «si es positiva».

A preguntas de los periodistas durante la presentación del programa de obras para el mandato, Marifrán Carazo insistió nuevamente en que la medida será analizada por los técnicos del área de Movilidad desde el mismo momento de su activación. La idea es que los datos recabados sean estudiados a final de año con vistas a sacar conclusiones tanto del impacto en la calidad del aire del entorno como en el efecto económico que pueda tener sobre el comercio de la zona.

Los expertos también revisarán cómo afecta a las rutas de movilidad del transporte público y si dificulta o no la accesibilidad a los residentes y a los propietarios de cocheras y vados en los aledaños.

# El PSOE critica que el «impuestazo de la zona azul» se cebe con los vecinos de Ronda

### IDEAL

GRANADA. El grupo municipal socialista denunció aver el «impuestazo» del equipo de gobierno con la nueva zona azul «que se ha cebado principalmente con los vecinos de Ronda». La formación lamentó que el distrito afronte el 50% del total de las calles afectadas por la medida, que tildó de «recaudatoria».

El portavoz del partido. Paco Cuenca, se reunió con vecinos y afectados, quienes le expresaron su oposición y malestar ante una decisión «que no tiene justificación alguna». El dirigente apuntó que «los residentes critican una medida que además se ha aplicado en calles donde los edificios son antiguos y carecen de aparcamientos privados obligándolos, sí o sí, a tener que pagar este nuevo impuesto o buscar otras zonas más alejadas de sus viviendas para estacionar sus vehículos».

Para el socialista, «no todo ale para recaudar». Según dijo, «las medidas tienen que tener un objetivo más allá de saquear el bolsillo de los ciudadanos, medidas que mejoren la movilidad, que favorezcan el comercio, pero lamentablemente la nueva zona Ora de Carazo solo busca ingresar y especular con el aparcamiento».

Cuenca recordó a la alcaldesa que los granadinos ya pagan uno de los impuestos de circulación más caros de España, «por lo que es indecente que su gobierno justifique que aplica la nueva zona azul porque la calle es de todos». Para el primer edil, «el PP está enrocado en una gestión nefasta y mucho nos tememos que lo próximo sea cobrarnos por andar por las calles y por las aceras».

Si es SUSCRIPTOR de la edición impresa disfrutar de este evento es más fácil.

Llame al 958 809 809 ext.1 y reserve su entrada. PLAZAS LIMITADAS.

24 DE SEPTIEMBRE

HORA: 19.30 H.

**EDIFICIO ONCE** PLAZA DEL CARMEN, 4

SUSCRÍBASE PARA PODER DISFRUTAR DE ESTAS VENTAJAS

IDEAL

Hasta agotar existencias
 Asignación por orden de llamada





Rodrigo Ruiz-Jiménez, Antonio Peral, Patricia del Pozo, Macarena O'Neill y Fernando Egea, ante los planos de la restauración. J. A. M

# La Alhambra arreglará las cubiertas del Mexuar y los Palacios tras un siglo

Los trabajos comenzarán a finales de la próxima semana y se prolongarán durante 22 meses, siendo compatibles con la visita a los espacios en obras

# JOSÉ ANTONIO MUÑOZ

GRANADA. La Albambra es un monumento vivo. Le dan vida los 2.6 millones de visitantes que, como ocurriera el pasado año, recorren el monumento, y quienes acuden a los espectáculos que se programan en su interior, como los conciertos del Festival o del ciclo 1001 Músicas. Por sus estancias pasa el tiempo, indudablemente. Y ello obliga a realizar constantes trabajos de mantenimiento, unos más visibles que otros. Durante los próximos 22 meses, quienes visiten el conjunto observarán que los tejados de la zona del Mexuar y parte del recinto palaciego afrontarán traba-jos de mejora. El presupuesto total de las obras supera los 2,3 millones de euros, y el proyecto se ha diseñado por parte del equipo del Patronato del conjunto monumental, en colaboración con el estudio del arquitecto Pedro Salmerón, uno de los mayores conocedores de la Alhambra.

Fue la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, en su segunda visita a Granada dentro de su nueva etapa en este departamento de la Junta, quien hizo públicos los detalles de la actuación. «Es esta una obra muy importante, la más importante desde que finalizara la restauración del Patio de los Leones en 2012», dijo la consejera. «Si todo va como debe, a finales de la próxima se mana se podrán iniciar los trabajos, que abarcarán la entrada a Palacios Nazaríes, Consejería, Mexuar y Oratorio, Cuarto Dorado, patio del Cuarto Dorado y acceso al Palacio de Comares. Todo es completamente respetuoso con la condición monumental y de protección patrimonial por parte de la Unesco de que goza

este conjunto», añadió. La actuación, aseguró del Pozo, se hará por fases, con el fin de molestar lo menos posible el desarrollo diario de la visita al monumento, y comenzará por la zona inmediata al Palacio de Carlos V, para finalizar en la colindante con el Bosque de San Pedro.

El arquitecto conservador del monumento, Antonio Peral, destacó por su parte que las cubiertas actuales tienen a sus espaldas un siglo, desde que se acometiera su mejora en la etapa de Torres Balbás, «Las cubiertas son



Un momento de la visita a la exposición. J. A. M.

LA.M.

GRANADA. Aver se recuperó para la actividad cultural uno de los espacios del recinto alhambreño más desconocidos, la Sala de la Emperatriz, situada en el lateral del Palacio de Carlos V, cuya puerta se encuentra a la derecha, justo antes de la tradicional entra-

La Sala de la Emperatriz acoge una

muestra fotográfica sobre Felipe VI

da al Palacio de Comares. El recinto, que ha tenido diversos usos en el pasado, es amplio, muy apropiado para acoger muestras como la recién inaugurada, la cual lleva por título 'Felipe VI 2014-2024. Una década de la historia de la Corona de España'. Casi una veintena de imágenes de gran formato y un documental integran esta propuesta que han comisariado los académicos de Historia y de las Bellas Artes Enrique Moradielos y Publio López Mondéjar, con la colaboración del arquitecto Francisco Bocanegra, presente aver en el acto.

La exposición ha obtenido un gran éxito en Madrid, donde se mostró en el Palacio Real durante los meses de verano, y se podrá visitar hasta el próximo 10 de noviembre, de forma completamente gratuita, en horario de 10.00 a 20.00 horas hasta el 14 de octubre, y de 10.00 a 18.00 horas a partir de esa fecha.

Entre los invitados de honor a la inauguración estuvo el diplomático granadino José FernanLA CIFRA

Son los millones de euros que se invertirán en las actuaciones, las más importantes en el conjunto monumental desde la restauración del Patio de los Leones en 2012.

los elementos que más sufren», dijo, debido al deterioro de los materiales y a las filtraciones de agua, propias de un conjunto que soporta además las diferencias climáticas propias de una ciudad como Granada. Tras más de cinco años de estudios diagnósticos. se van a restaurar las cubiertas que se encuentran en peor estado, teniendo en cuenta que estas son imprescindibles para proteger los elementos decorativos que otorgan a los espacios que se sitúan buena parte de su belleza.

# Superficie

El proyecto actuará sobre más de 700 metros cuadrados de construcciones, con todo tipo de patologías. En algunas zonas se va a optar por sustituir completamente las cubiertas y en otras zonas se va a limitar la actuación, conservando en la medida de lo posible las piezas originales, mimándolas, con un criterio de conservación preventiva, por encima de todo, como subrayó Peral. «Cada pieza de madera tiene su propio valor, aunque no esté a la vista ni sea tan vistosa como una yesería o una columna de mármol», dijo.

Escaneados láser, toma de datos con inteligencia artificial y aplicación de las más recientes tecnologías aplicadas a la restauración permitirán que el resultado sea óptimo, consolidando el papel del monumento como referencia de rigor en las labores de mantenimiento de sus espacios. Además, se aplicarán técnicas ya centenarias, como la 'carpintería de lo blanco', aprovechando los materiales contemporáneos, y mitigando lo que el ataque de xilófagos y el empleo de soluciones constructivas ya superadas han ocasionado.

do de Almansa y Moreno-Barreda, vizconde del Castillo de Almansa y en su día jefe de la Casa de Su Majestad. Sobre el objeto de la exposición, afirmó a IDEAL que conoció muy de cerca la excepcional preparación del por entonces Príncipe de Asturias durante su etapa de trabajo con Juan Carlos I. «Tenemos un rey con una gran vocación de servicio, consciente de su papel institucional, y de su amplia actividad v su dedicación dan fe las imágenes que componen esta interesante muestra», señaló.

# Fermasa abre una «nueva era» y pide apoyo a instituciones y empresarios

La nueva estrategia del recinto ferial se marca como objetivo atraer nuevas oportunidades de negocio y generar actividad todo el año

GRANADA. La Feria de Muestras de Armilla (Fermasa) celebró ayer las I Jornadas Profesionales 'Contigo somos mucho más', en las que dio a conocer su nueva estrategia para impulsar el desarrollo económico de la provincia v atraer nuevas oportunidades de negocio. El objetivo es aprovechar al máximo el potencial del recinto ferial, generando actividad durante todo el año en colaboración con empresas e instituciones de Granada y otras provincias.

El evento, celebrado en el salón de actos de la Cámara de Comercio de Granada, refuerza el compromiso de Fermasa con el tejido empresarial local y marca un punto de inflexión en la programación anual del recinto, consolidándose como el inicio oficial de su calendario de actividades.

La inauguración estuvo a cargo de Dolores Cañavate, alcaldesa de Armilla y presidenta de Fermasa, y Amalia Torres-Morente, vicepresidenta primera de la Cámara de Comercio de Granada. Ambas destacaron la relevancia de este foro para revitalizar el tejido empresarial de la provincia, subrayando el papel de Fermasa como catalizador clave en la economía local.

### Espacio anual

«A partir de ahora, estas jornadas se convertirán en un espacio anual para compartir, aprender y fortalecer la colaboración con empresas e instituciones, tanto aquellas que ya forman parte de



Presentación de las nuevas jornadas anuales puestas en marcha por Fermasa en la Cámara de Comercio, IDEAL

nuestra historia como las que quieran unirse a nosotros en el futuro», afirmó Cañavate.

Bajo el lema 'Contigo somos mucho más', la presidenta de Fermasa recalcó: «Estamos enviando un mensaje claro a las instituciones, empresas y al público que visita nuestras ferias: juntos somos más fuertes, más representativos y más innovadores para el progreso de Granada».

En este sentido, Manuela Bertos, consejera delegada de Fermasa, anunció que se trabaja en un ambicioso plan de acciones estratégicas orientadas a atraer nuevos participantes. Entre las medidas destacadas se encuentran la creación de paquetes promocionales exclusivos con tarifas competitivas y beneficios adicionales, así como una oferta de experiencias personalizadas que incluyen exposiciones temáticas, eventos híbridos y conferencias, todo bajo un servicio llave en mano diseñado para facilitar la

participación. Para premiar la participación de las empresas e instituciones que confían regularmente en Fermasa, se lanzará un programa de fidelización que incluirá descuentos progresivos, acceso prioritario a fechas y servicios complementarios exclusivos.

Manuela Bertos animó a las asociaciones y empresas a solicitar visitas guiadas al recinto ferial para conocerlo de primera mano y explorar nuevas posibilidades de colaboración.





Estudiantes en una aula durante una prueba de la PEVAU. RAMÓN L. PÉREZ

# «Mi hija está en peor posición que gente que conocemos con menos nota y se ha ido a Málaga»

174 estudiantes presentan alegaciones en la Junta de Andalucía porque no están conformes con sus posiciones en las listas de espera de admisión en la Universidad de Granada

# ANDREA G. PARRA

GRANADA. «Mi hija se tuvo que matricular en Medicina en la Universidad de Málaga. Y, está en peor posición en la lista de espera de la Universidad de Granada (UGR) que gente que conocemos con notas más bajas». Lo cuenta

un padre que desde el mes de julio, a partir de la segunda adjudicación, ha vivido una situación «estresante» y «muy triste». Han movido cielo y tierra en la Junta y la Universidad. Pidieron incluso una reunión con el Defensor de la institución universitaria granadina. Los recibió. «En ningún sitio nos han dado solución», comenta mientras se pregunta cómo piensan arreglar las cosas.

Hasta el momento su hija está en la capital malagueña, empezó las clases la semana pasada. Buscaron la residencia a finales de julio. Les cuesta más de novecientos euros. El impacto en la economía familiar es importante. Esta joven tenía plaza en todas las facultades de Medicina de Andalucía excepto en Sevilla y Granada. Su nota era superior al 13,3. Eligió Málaga porque hizo números por desplazamientos y teniendo en cuenta otras variantes. No solo sienten el desajuste económico. Está siendo más complicado todo lo relacionado con lo emocional.

# Cansada de la situación

«Yo sinceramente estoy ya cansada de la situación, es mi segundo año intentando entrar en Medicina en la UGR», lamenta la hija. Un año por una cosa y otro, por otra. En 2024 volvió a hacer la La Consejería defiende que esta circunstancia «no ha tenido repercusión alguna en el resultado» de las adjudicaciones

PEvAU, antigua selectividad, para subir nota, lo consiguió muy levemente porque ya la tenía por encima del 13 en 2023. Y este año «me encuentro con esta historia», «Ya no es solo Medicina, se está repitiendo la misma situación en muchos grados y en toda Andalucía», crítica.

Le entristece no recibir una respuesta clara y «el desorden de las listas». En dos pantallazos que ha podído ver este periódico ella está en una peor situación que una conocida suya, que tiene algo menos de nota. «Solo pedimos transparencia en el proceso y poder estudiar», reivindica.

«Me he tenido que venir a Málaga al menos durante este año, y mis padres, al igual que el resto de familias, están haciendo un esfuerzo enorme para que yo pueda estar aquí. Cosa que si se hubiera arreglado antes, como nos prometieron allá por julio, cuando se empezaron a detectar errores desde las primeras adjudicaciones, no estaríamos en esta situación», lamenta. Por eso, de momento, confiesa que «al menos para este año ya he perdido la esperanza» de poder estudiar en la Universidad granadina. El curso pasado estuvo cursando en la UGR varias asignaturas de otro grado de la rama sanitaria para convalidarlas. Sacó tres matrículas de honor y tres sobresalientes.

# Mañana, cuarta lista

La situación es angustiosa. Mañana viernes sale la cuarta lista de resultas. Hay hasta seis, el día 11 de octubre será la última. Hay historias en las titulaciones de las ramas sanitarias, que suelen ser las que más nota de corte registran, v también en otros grados. Un total de 174 alegaciones han registrado oficialmente en la Junta de Andalucía estudiantes que habían pedido un grado en la Universidad granadina v no han entrado y creen que hay algún error en la posición que están en las listas de espera. La Universidad granadina admite que nunca había pasado algo así, en un número tan elevado. «Dado que el sistema siempre ha mostrado sus bondades y garantías desde que se puso en marcha, los últimos diez años», añaden desde la entidad académica.

Por su parte, la Consejeria de Universidad, Investigación e Innovación confirmó el pasado viernes, día 13 de septiembre, y se reafirmó ayer, que las adjudicaciones de plazas de grado «se han llevado a cabo de manera correcta teniendo en cuenta para ello. como siempre, la calificación de admisión, y tras este nuevo análisis, se ha procedido a actualizar las listas de espera universitarias, en las que ahora los alumnos aparecen correctamente posicionados después de las distorsiones en el orden de prelación provocadas por el algoritmo que se ha venido utilizando tradicionalmente para la elaboración de las mismas»

### Resideño del algoritmo

Distorsiones y el algoritmo han creado más de un dolor de cabeza y situaciones que los estudiantes ni los familiares entienden. La administración autonómica explica, en ese mismo escrito, que «esto -el avance- ha sido posible tras rediseñar el algoritmo de cálculo de las posiciones de las listas de espera una vez comprobado que el utilizado tradicionalmente no estaba desarrollado para la inclusión en dichas listas de candidatos recuperados vía reclamación o alegación, lo que ha generado las alteraciones señaladas».

El rediseño de dicho algoritmo lo están aplicando desde la pasada medianoche del día 13, «con el fin de que en cada nueva lista que el sistema genere se incluya a aquellos estudiantes cuyas alegaciones havan sido tenidas en cuenta, cada alumno ocupa va su posición real en las listas de espera, lo que en algunos casos podría provocar también que se produzcan cambios en el puesto inicial de los candidatos»

Por último, la Consejería de Universidad incide en que «esta circunstancia no ha tenido repercusión alguna en el resultado de las distintas adjudicaciones de las plazas, siendo la posición de las listas de espera meramente orientativa».

# El 'Foro Cope desafíos' analizará el futuro económico andaluz

# IDEAL

GRANADA. Andalucía registró el año pasado un nuevo récord de visitantes con 34 millones de turistas, convirtiéndose en uno de los destinos más demandados del mundo. Y todo apunta a que 2024 será otro año de récord. A todo ello se suma que la región experimenta un crecimiento económico proyectado que superará los dos puntos. Para mantener este crecimiento a corto plazo, la industria de la región está enfrentando desafíos como el aumento de los costes operativos, la necesidad de innovación continua y la adaptación a nuevas normativas internacionales.

En este contexto, Cope celebrará el próximo jueves 26 de septiembre en el Hospital Real de Granada el 'Foro Cope Desafíos 2025'. El evento, que va reunió a personalidades de los ámbitos empresarial, político y económico de Cantabria para reflexionar sobre los retos de la industria agroalimentaria y forestal en junio, aterriza en Andalucía para analizar los desafios de las industrias clave para el futuro de la región: el turismo, la economía y la salud. Este foro busca poner a Andalucía en el centro de la conversación. Dar respuesta a los retos que traerá 2025 en un mundo global. Arrojar luz sobre las claves que nos ayuden a entender el mundo que viene. El foro también quiere convertirse en un escenario en el que los asistentes puedan establecer relaciones profesionales o networking.

La jornada será inaugurada a las 9.30h por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. Posteriormente, la periodista y colaboradora de Cope Pilar García de la Granja moderará la mesa redonda 'Andalucía, empresa turística nº1 en el mundo'. A partir de las 11.00h,

el foro pondrá el foco en la sostenibilidad del crecimiento de la economía española. Ángel Expósito, director de 'La Linterna' de COPE. conducirá un diálogo en el que participarán Jordi Sevilla, Carolina España, Gerardo Cuerva y Daniel

El foro continuará a las 12.30h con un debate centrado en Economía, salud, IA y futuro. El evento será clausurado por Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía y Carlos Mazón Guixot, presidente de la Generalitat Valenciana.

# SE BUSCA

Persona emprendedora para cambiar el mundo desde un país apasionante

**PREGUNTA POR ESPAÑA** 













# Seis meses de vigilancias para destapar una presunta estafa con falsas hortalizas ecológicas

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas e investigado a otras dieciséis en la mayor operación de este tipo que se ha desarrollado en Europa hasta el momento

# M. SÁIZ PARDO Y M. V. COBO

GRANADA. La Guardia Civil ha asestado el mayor golpe conocido en toda Europa a las redes de fraude de venta de falsas frutas v verduras ecológicas. Los agentes han destapado en Granada un grupo que ha vendido, solo en los seis meses objeto de investigación, dos millones de kilos de productos de cultivos convencionales con el sello 'bio' por todo el continente y, obviamente, a unos precios mucho más elevados que los del mercado normal. Sin embargo, las pruebas de los investigadores apuntan que estos productos no cumplían los requisitos establecidos para tener esa etiqueta.

En la operación policial, los agentes han detenido a cuatro personas -tres de una empresa hortofrutícola– y mantienen como investigadas a otras 16 por delitos de estafa agravada, falsedad documental, falsedad de certificado, uso de certificados falsos, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y de pertenencia a grupo criminal, según destacó el Instituto Armado en un comunicado difundido ayer

Hasta llegar a este punto, los investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Granada han llevado a cabo un arduo trabajo policial.

# Vigilancias

Los agentes han efectuado intensas vigilancias en las que han comprobado, de primera mano, cómo y dónde recogía la fruta y verdura la empresa investigada. En esas observaciones pudieron comprobar que veintidós de los

recintos -grandes parcelas- en las que recogian las hortofruticolas no contaban con el registro pertinente. Algunas estaban inscritas solo para agricultura convencional y otras no constaban en ninguno de los registros, por lo que no deberían venderse como ecológicas.

Además de esto, y según fuentes de la investigación, en ese seguimiento a la actividad detectaron también que había discrepancias entre la cantidad de producto que entraba y la que salía de la empresa.

Los guardias también inspeccionaron en cuatro ocasiones, acompañados por trabajadores de la Consejería de Agricultura, las dependencias de la empresa. Allí observaron que, pese a que recogían fruta ecológica y otra que no lo era, no había dos lineales separados para tratarla, como especifica la normativa. Tampoco había un registro claro de los movimientos de los productos recogidos. Durante los seis meses que han durado las vigilancias, han constatado que, supuestamente, se han vendido dos millones de kilos de hortofrutícolas convencionales como si fueran ecológicos, lo que de media ha triplicado su valor de forma presuntamente fraudulenta, según los cálculos del Seprona.

### Productos mezclados

Además de mezclar los productos de diferentes procedencias. el entramado, ubicado en Motril, se dedicaba de «manera sistemática» a «falsificar» los certificados de producción y venta que deben emitir las entidades de control de producción ecológica sobre la trazabilidad de estas frutas y verduras, según la Guardia Civil. Entre los investigados se encuentran, de hecho, personas de las empresas certificadoras que deben garantizar que se cumplen los requisitos de agricultura ecológica. Los investigadores apuntan a que había partidas de productos que fueron devueltas en sus destinos, porque no pasaron los controles, al detectarse rastro de fitosanitarios no permitidos

Esta operación de la Guardia Civil ha contado desde su inicio con la colaboración de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua v Desarrollo Rural, tanto con la participación de técnicos de la Delegación Territorial en Granada, como de Servicios Centrales, que han intervenido con asesoramiento directo en la materia.

La presunta estafa se detecta en una de las inspecciones que se realizan a las instalaciones de una empresa y se enmarcan en la operación Opson XI de la Guardia Civil, que tiene como obietivo luchar contra la producción y tráfico de alimentos falsificados y el fraude económico.

# Sanciones administrativas

Actualmente, la empresa está funcionando. Según han confirmado fuentes de la Junta, ante las evidencias de irregularidades, la empresa perdió su certificación de ecológico, «En ese momento se le suspende de toda actividad se incoan expedientes sancionadores», señalan fuentes de Agricultura. Semanas después, «se levanta el cierre por parte del juzgado v continúan produciendo solo en modo convencional hasta tomar las medidas correctoras para poder seguir trabajando en ecológico», confirma la Junta. La causa se investiga en el juzgado de Instrucción número 3 de Motril. En este tiempo se les ha sancionado por no cumplir los requisitos ecológicos.



Detenciones en la operación contra la venta de falsos productos hortofrutícolas ecológicos. JAVIER MARTÍN

# Controles para fortalecer el sistema

La Consejería de Agricultura de la Junta ha destacado que uno de cada tres operadores de ecológico de España es andaluz, y Andalucía supera los 17.700 operadores y más de 3.000 industrias ecológicas. «El sector primario andaluz es un sector pujante, profesional y comprometido con su trabajo, y con los productos que ofrece a los consumidores», apuntan desde la Junta. La consejería quiso destacar que va de la mano del sector, «para consolidar su posición de vanguardia en plano nacional e internacional». Por ello, operaciones de este tipo, «que permiten detectar y abortar actuaciones presuntamente fraudulentas, ponen de manifiesto el valor de las actuaciones de control, y tienen como resultado el fortalecimiento del sistema», señalan.

# La empresa hortofrutícola investigada en Motril defiende que está trabajando «con normalidad»

# M. J. ARREBOLA

MOTRIL. La empresa hortofrutícola motrileña en la que se produjeron las detenciones por parte de la Guardia Civil está trabajando «con normalidad» en estos momentos. Desde la compañía defienden que tienen «más de 800 hectáreas dedicadas al cultivo de más de 50 productos diferentes» y aseguran que la empresa ha ganado «un gran reconocimiento» tanto en España como en el extranjero.

Joaquín Jiménez, gerente de Eco Group Spain, ha especificado que la empresa está trabajando ahora mismo sin interrupciones y que «cuenta con todos los certificados y auditorías necesarios para garantizar que los productos que comercializan son 100% ecológicos». Asegura que son «una empresa seria, «con más de 20 años de experiencia en el sector ecológico; recientemente hemos superado controles exhaustivos y no se han encontrado irregularidades».

El gerente se ha referido también a las inspecciones realizadas hace varios meses, donde se llevó a cabo un minucioso control de la mercancía. «Nos precintaron el producto, pero a las 48 horas -asegura el empresario-, pudimos seguir trabajando», asegura.

Francisco García Pérez, propietario de Eco Group Spain, también afirma que la empresa «ha superado con éxito múltiples auditorías rigurosas y que continúa su compromiso con ofrecer productos ecológicos de la más alta

calidad, sometidos a estrictos controles». García Pérez ha destacado que la empresa «ha experimentado un crecimiento significativo desde su fundación en 2003, siendo pionera en la adopción de técnicas agrícolas sostenibles»

Entre sus productos destacan la col picuda, la calabaza, el boniato y el pepino, «todos ellos exportados a países como Alemania, Francia y los países nórdicos, donde la demanda de productos ecológicos está en auge», apuntan desde la compañía.



# Granada cerró 2023 con 16 muertos por accidente laboral, la cifra más alta de toda Andalucía

Siete de los fallecidos llevaban menos de un año trabajando, por lo que la fiscalía relaciona los decesos con una «escasa» formación en riesgos

# C. MORÁN

GRANADA. La provincia de Granada cerró 2023 con una cifra escandalosa de muertos por accidente laboral. Dieciséis hombres fallecieron en el tajo, un dramático 'récord' que ya habían denunciado los sindicatos UGT y CC OO y que ahora ha confirmado la fiscalía local en la memoria del ministerio público andaluz, que ha sido difundida esta semana. Dicho documento desvela, además, que el número de decesos registrado en el tajo en la provincia es el más elevado de Andalucía. Sólo Sevilla, con once defunciones de trabajadores, se acerca a lo ocurrido en Granada.

Se mire como se mire es una estadística desoladora. Y más aún si se tiene en cuenta que, en 2022, fueron diez los obreros granadinos que perdieron la vida cuando estaban en la tarea. «Aumentan los siniestros laborales mortales, registrándose unas cifras más elevadas incluso que las constatadas en 2022 donde subieron significativamente los fallecidos. Así, en 2022 fueron diez y dieciséis en 2023», enfatiza la fiscalía.

Por lo que se refiere a las causas, el informe destaca que siete de las personas que perecieron

mientras trabajaban llevaban menos de un año dados de alta, una circunstancia que la institución relaciona con una falta de conocimientos en materia de riesgos, una competencia que corresponde a los patronos. «Siete de los trabaiadores fallecidos llevaban menos de un año de alta en la empresa. siendo especialmente significativo el caso de un trabajador que llevaba dos días trabajando, lo que sin duda puede relacionarse con la escasa formación e información sobre los riesgos», explica la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía en el apartado dedicado a la siniestralidad laboral en Granada.

Pese al repunte del sector del ladrillo, no es el que registra una mayor siniestralidad

# LOS DATOS

El número de obreros que perdieron la vida en el tajo ascendió a dieciséis

La cifra de personas que murieron mientras trabajaban fueron diez

La mayoría de los percances mortales se produjeron entre los empleados de las compañías dedicadas a la restauración de inmuebles y los trabajadores de explotaciones agrícolas o ganaderas.

# Granjas de cerdos

En este sentido, el ministerio público recuerda la muerte de dos hombres en granjas de cerdos de Granada. «Dos fallecidos se producen en granjas porcinas y se investiga la posible existencia de un mismo administrador gerente, así como una posible identidad de los riesgos al estar relacionados con los gases producidos por los purines», da cuenta de las pesquisas de la fiscalía provincial en este caso.

El estudio agrega que los percances en el «sector agrícola» guardan relación con el «carácter estacional» de los empleos. «así como por la precariedad derivada de la existencia» de trabajadores foráneos. En ese contexto, «se detectan incumplimientos que se relacionan con accidentes con resultado lesivo».

Por lo que respecta al ladrillo, la fiscalía precisa que, «si bien es cier to que ha repuntado la actividad económica ligada al sector constructivo, no es donde más accidentes se producen; no obstante, debe indicarse que por la gravedad de los riesgos implicados –caídas en altura, atrapamientos..- los resultados lesivos, cuando acontecen, son, como regla general, graves, muy graves y mortales», señala el documento oficial.

# Detenido después de morder a un policía un joven que amenazaba con tirarse de un tejado

El arrestado tuvo que ser reducido tras sacar un arma blanca y rociar a un bombero con un bote de gas

### PEPE MORENO

GRANADA. Los vecinos de una zona de la Chana se vieron sorprendidos ayer por el despliegue de policías y bomberos que se congregó en el barrio. El motivo era un joven que amenazaba con saltar desde el tejado de una vivienda unifamiliar de dos plantas de la calle Margarita Nelken. Un despliegue que acabó con el veinteañero detenido por intentar agredir a uno de los bomberos que dialogaba con él y, según Europa Press, por morder a un policía.

Sobre las 15,30 horas, Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso de Bomberos de Granada para pedir apoyo policial. Un joven vociferaba v saltaba de tejado en tejado entre varias casas. Ante el peligro que suponía para el varón, Bomberos, Policía Nacional y Policía Local intentaron mediar y dialogar para que desistiera de su actitud y bajara de la vivienda.

Cuando uno de los bomberos estaba conversando con el chico, este sacó un arma blanca, que no llegó a utilizar, y un bote de gas con el que intentó agredir a los mediadores. Fue entonces cuando fue reducido y sacado de la vivienda detenido tras una primera atención sanitaria. El joven es un vecino de la zona con sus cualidades psíquicas alteradas.



Calle en la que se produjo la detención. IDEAL.

# Localizan en buen estado en Inglaterra al joven de Salobreña desaparecido

GRANADA. El joven de Salobreña al que se le había perdido la pista en Dublín (Irlanda) ha sido localizado en buen estado. Así lo han comunicado varios amigos del joven salobreñero en redes sociales y ha podido confirmar IDEAL. Fuentes cercanas del caso señalan que la policía inglesa, en contacto con la irlandesa a través de la Interpol, que se ha hecho cargo de la coordinación entre las distintas policías para facilitar la comunicación y la búsqueda, ha localizado en buen estado en la ciudad inglesa de Birmingham, a unos 400 kilómetros de Dublín pero en islas diferentes. Las mismas fuentes señalaron que en breve se iba a reunir con su madre y tenía previsto viajar de vuelta a España.

La policía de Dublín buscaba al joven en la ciudad y en paradero desconocido desde el pasado viernes 13 de septiembre. La investigación se había centrado en el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad de la ciudad, así como las de tráfico, que podrían dar alguna pista de su ubicación. La familia, tras denunciar su desaparición, se había desplazado hasta Dublín para ayudar en la localización.

# 300 kilómetros de 'Uapura'

**Desafío.** Quince pacientes oncológicos se embarcaron en la ruta Sulayr la pasada primavera, una historia de superación a través de Sierra Nevada que ha quedado para siempre plasmada en un documental



SARA BÁRCENA

iriam Hernández estaba embarazada cuando le diagnosticaron cáncer. Tenía 35 años. Los médicos tuvieron que adelantarle el parto de su niña. Cuando le hicieron las pruebas, estaba va en estadio cuatro. tenía metástasis en huesos e hígado. Hace ya dos años de aquel diagnóstico y ella sigue fuerte, «optimista» es su palabra. Sus ganas de vivir son tan grandes que ha acabado enfrentándose a un reto que nunca pensó que podría superar: hacer la ruta Sulayr, un recorrido de 300 kilómetros por el Parque Natural de Sierra Nevada.

Ese ha sido el desafío impulsado desde Voluntariado Caixabank, al que la pasada primavera se sumaron quince atletas 'uapos', pacientes oncológicos de la Fundación UAPO (Unidad de Apovo al Paciente Oncológico), que hoy atiende a 400 personas en Granada. Toda una historia de superación que desde ahora quedará para siempre en la memoria gracias al documental 'Sendero Sulayr Solidario', dirigido por Javier Campos y que ayer se proyectó por primera vez en el Teatro Fundación CajaGranada.

Antes de embarcarse en esta aventura, Miriam nunca había hecho deporte. «He sido la típica chica que se apuntaba al gimnasio y duraba un mes, y si tenía spa, acababa en el spa», confiesa a IDEAL. Para esta madrileña asentada en Granada, a donde llegó hace ya doce años por amor, ha sido un reto «increíble», quien la conoce lo sabe, asegura. Hizo la tercera etapa y el último día le costó «muchísimo». Fue gracias a sus compañeros y a los voluntarios que pudo llegar al final, a Pampaneira, a su meta.





«Hay que ser optimista. La mentalidad es todo. Si te quedas en casa llorando por un diagnóstico tan devastador como este. nada funciona bien», comparte Miriam. Esta mujer tiene muy claro que la vida es una y hay que vivirla y ser feliz. «Todos nos vamos a morir algún día, pero esto no es una sentencia de muerte». asegura. Lo mismo opina su compañera de desafío Mercedes Fernández, natural de Monachil, a quien le diagnosticaron cáncer hace año y medio, con 40. Fue «como un jarro de agua fría».

La vida pareció acabarse ante los ojos de Mercedes hasta que una enfermera amiga de la fami-

lia le habló de UAPO. «Me apunté y dejé de comer carne roja. Enseguida me di cuenta de que esto no es lo que creía. Es vida, depor-te, salud, compañerismo, familia», admite. El Sendero Sulayr, para ella que es de Monachil, no supuso un reto tan grande como para Miriam. Ya conocia la zona: dos de las etapas pasan por allí. Quería hacer la ruta «sí o sí». Le tocó la última etapa. Los nervios estaban a flor de piel. Ya había oído las experiencias de sus compañeros y estaba deseando que llegara el pistoletazo de salida.

A lo largo de quince días, Miriam, Mercedes y otros trece atletas 'uapos' con distintos diagnósticos, estadios y farmacología recorrieron los 300 kilómetros de la ruta Sulayr acompañados de voluntarios de Fundación "la Caixa". Todos juntos pasaron frio y calor, cruzaron acequias, encontraron animales, superaron desniveles y durmieron en refugios bajo las estrellas. Algo a lo que la mayoría de ellos nunca pensó que podría enfrentarse. Fue un viaje de superación en todos los sentidos, pero, en especial, de generosidad.

Fue una especie de carrera de relevos. ¿El testigo? Una cápsula del tiempo en la que los participantes han guardado mensajes llenos de esperanza y satisfacción. Para que no caiga en el olvido, todo por lo que estos quince pacientes oncológicos han pasado en su ruta por la Alpujarra ha quedado recogido en el docu-mental 'Sendero Sulayr Solidario', dirigido por Javier Campos, que ayer se estrenó en el Teatro CajaGranada. Más de 300 personas asistieron al acto, en el que no faltaron aplausos, sonrisas y lágrimas.

# La guinda de la trilogía

El director de Voluntariado Caixabank, Miguel Ángel Polanco, trasladó a este periódico que la idea era hacer una trilogía de documentales. Este es el tercero, la guinda, y ha sido un éxito total. «Cuando le lanzamos este desafio a UAPO, se quiso apuntar tanta gente que hubo que hacer un casting. Es normal, es una actividad muy bonita y especial», señala. En función del perfil del paciente, se seleccionó a los que estaban mejor preparados físicamente. Durante toda la travesía, los voluntarios estuvieron a su lado y lo siguen estando ahora.

Y es que la UAPO está completamente comprometida con la oncología integrativa. Su director, Javier Cánovas, insistió en la importancia de la actividad física, la psicología y la nutrición. Según él, el documental de Javier Campos «demuestra a la sociedad que no tenemos derecho a quejarnos». No te hundas, es el mensaje. Sé 'uapo'.

# Avanzan las obras del nuevo centro de salud que atenderá al barrio de la Juventud

El ambulatorio tendrá capacidad para atender a 20.000 vecinos y contará con servicios como pediatría o fisioterapia

### LAURA UBAGO

GRANADA. El clamor de un barrio va cogiendo forma. Las obras del centro de salud que atenderá a la zona del Estadio de la Juventud avanzan considerablemente. Los trabajos empezaron en febrero y ahora, siete meses después, el edificio ya es visible. Los vecinos ven así crecer este edificio con servicios dimensionados para atender a 20.000 ciudadanos de La Rosaleda.

Situado en la calle Bérchules, pared con pared con el instituto Hermenegildo Lanz, el ambulatorio ya tiene estructura y revestimiento. La Junta inicia en Granada la construcción del nuevo centro de salud de la Barriada de la Juventud

El centro de salud albergará espacio para 18 médicos con en-fermero, dos consultas de pediatría, atención ciudadana, espacio para cirugía menor, gabinete odontológico, fisioterapia, entre otros servicios.

La planta baja quedará retranqueada respecto de las plantas superiores. La fachada tendrá distinta tipología de panel prefabricado y en esta zona irán ubica-dos los espacios de recepción, cuartos de instalaciones, despachos de dirección, salas de docencia y reuniones, salas de rayos X y la zona de rehabilitación, entre otros.

La parcela cuenta con más de 3.000 metros cuadrados, el pla-



Las obras del nuevo ambulatorio, situado en la calle Bérchules, van a buen ritmo, L. U.

zo de ejecución es de 22 meses y el presupuesto de adjudicación es de 6.8 millones de euros.

# Repartidos en tres centros

Todo este entorno del barrio de la Juventud estaba distribuido en tres centros de salud que estaban en La Chana, Caleta y Gran Capitán y ahora los vecinos de esta zona -llamada también Rosaleda-tendrán un centro de salud «moderno, sostenible, con un incremento de la carta de servicios que acercarán a estos vecinos la mejor sanidad», según indicaron fuentes de la Junta el dia que comenzaron las obras.

El centro de salud, rodeado de otra serie de servicios, aterrizará en este barrio que está llamado a aumentar su población ya que existen varias promociones de pisos en construcción, algunas de vivienda de protección oficial.

Se trata de una demanda que se inició hace dos décadas, según explicó la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, el día del

comienzo de las obras. La alcaldesa agradeció el trabajo realizado durante estos años por la asociación de vecinos, al tiempo que tuvo un especial recuerdo para su presidente, Francisco López de Haro, que falleció, y que fue un firme defensor de esta infraestructura que se construye en un solar cedido por el Ayuntamiento granadino.

Si se cumplen los plazos de ejecución de la obra este centro de salud estará terminado a finales de 2025.

# El PSOE denuncia el «cierre» de la unidad de trastornos de la alimentación

### IDEAL

GRANADA. La parlamentaria andaluza Mª Ángeles Prieto ha denunciado el cierre de la Unidad de Hospitalización de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) de Granada, un servicio que se inauguró hace apenas tres años «a bombo y platillo por parte del Gobierno de Moreno Bonilla, pero que ha sido víctima del abandono y la falta de inversión».

Tras conversaciones con la presidenta de la Asociación andaluza de TCA, Prieto hexplicó que esta Unidad atendía a pacientes de Granada, Jaén v Almería y censuró que en este tiempo la Junta «no haya destinado presupuesto suficiente para mejorar sus infraestructuras ni para contratar personal adicional v cubrir las necesidades de atención».

# Cerrado por obras

La Delegación Territorial de Salud y Consumo de Granada ha comunidado que esta unidad sigue en funcionamiento desde 2021, año de su puesta en marcha, y desmienten así las declaraciones realizadas al respecto por el PSOE.

Según la delegación, la Unidad ha aprovechado los meses de verano para llevar a cabo obras de mejora en sus instalaciones. «De las seis camas existentes han permanecido abiertas permanentemente tres y de ser preciso se ha hecho uso de las camas de la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil», manifestaron des-

new travel

azulmarino

# Confía tu viaje en nosotros





TURISMO COSTA PENINSULAR, TURISMO COSTA INSULAR Y TURISMO DE ESCAPADA

**INICIO DE VENTAS** ANDALUCÍA

**ACREDITADOS** 

MÁS VIAJES 25 SEPTIEMBRE

# ACREDITADOS

Podrá reservar un viaje a partir de la fecha que se indica en su carta de acreditación a partir de las 09:00h (08:00h en Canarias), eligiendo uno de los destinos, estancias y fechas disponibles

# MÁS VIAJES

Podrá reservar más viajes siempre que haya plazas vacantes a partir de dos días laborables después del inicio de las ventas de su comunidad.

Almuñecar Mariana Pineda, 10 Edif Cobalto Local 3ª 958.569.959

Consulte condiciones. WORLD 2 MEET CORPORATE S.L.U.c/ General Riera, 154 07010 Palma, NIF; 801694579 LICENCIA: AVBAL-772



Laura, Meryen, Ana y Noemi, en las dependencias de Cruz Roja en Granada donde se reparte el material escolar. JAVIER F. BARRERA

# «La vuelta al cole ahoga a las familias que están en una difícil situación económica»

La campaña de solidaridad de Cruz Roja permite distribuir a seiscientas familias de Granada material escolar para el inicio del curso

# JAVIER F. BARRERA

GRANADA. La historia de Meryen es circular. Llegó de Marruecos sin regularizar y ha necesitado todo tipo de apoyo para su familia, que incluye dos niñas, Amina y Rokaya, que ya tienen 13 y 9 años de edad. Ahora, pese a todos sus esfuerzos, sigue necesitando ayuda. «Con el inicio del curso escolar, más si cabe. Los colegios piden de todo y los profesores quieren que los alumnos lo tengan todo listo desde el primer día. La vuelta al cole ahoga a las familias que están en una difícil situación económica».

En efecto, según los últimos cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el gasto para la vuelta al colegio puede suponer más de quinientos euros de media por alumno. Por esta razón, Cruz Roja se emplea a fondo desde finales del mes de agosto en su campaña 'Vuelta al cole solidaria' que supone la entrega de material escolar para las familias que lo solicitan.

«Contamos con seiscientas solicitudes de familias para re

# LOS DATOS

Son las solicitudes de familias que Cruz Roja ha recibido este inicio del curso escolar para recibir material

Son las familias -190 niños y niñas en total-, que van a recibir ayuda directamente de la Fundación "la Caixa" para la vuelta al cole

cibir apoyo de material escolar. La mayoría de estas solicitudes son de niños y niñas que ya participan en otros proyectos de Cruz Roja y a los que venimos atendiendo de manera conti-nuada e integral para fomentar su éxito escolar», explica Noe-mí Vico, coordinadora de Cruz Roja Juventud.

Precisamente, durante estas semanas se está llevando a cabo la entrega del material escolar a las familias y cerca de cuatrocientas familias ya han recibido la ayuda. «Podemos dar respuesta a esta demanda gracias a las donaciones que vamos recibiendo a través de las distintas iniciativas», explica. La que más mate-

Colaboran entidades como Cruz Roja, Carrefour, la Fundación "la Caixa" o las propias AMPAS en los centros educativos

rial ha aportado ha sido la recogida que se llevó a cabo en los centros Carrefour los días 6, 7 y 8 de septiembre. Matizan además que cualquier persona puede continuar colaborando con la campaña haciendo su donación de material escolar nuevo en Cruz Roja, ya que se encuentran en estos momentos operativos.

«El material que recogemos y posteriormente entregamos se compone principalmente de mochilas, libretas. estuches, bolígrafos, reglas, compás y folios. Se trata así de un conjunto básico que ayuda a que las familias puedan destinar su dinero a materiales más específicos para cada niño y niña», añaden.

### Situación vulnerable

La Fundación "la Caixa" también acompaña en la vuelta al cole a más de 12.600 niños, niñas y adolescentes de más de 7.500 familias en situación de vulnerabilidad en Andalucía. En Granada. la entidad avudará a cerca de 190 niños, niñas y adolescentes de cerca de 90 familias.

Con el fin de apoyarles en su proceso de aprendizaje y en la creación de su camino hacia un futuro mejor, el programa Caixa-Proinfancia, con 17 años de recorrido, inicia el nuevo curso escolar ofreciendo apoyo socioeducativo a quienes más lo necesitan a través de refuerzo educativo, actividades ocio y tiempo libre, talleres familiares, atención psicológica, logopedia y psicomotricidad; así como gafas, audifonos, ayudas para alimentación y material escolar.

A todas estas ayudas -Carrefour, Cruz Roja, Fundación "la Caixa''–, hay que sumar las que proporcionan las administraciones y las AMPAS en los centros educativos, que entre todas hacen sonreir a Meryen, a sus dos pequeñas, y a cientos de familias más. El círculo de Merven se cierra así en la sede de Cruz Roia. No tiene dinero, pero sí tiempo para ser una voluntaria más

# Premio para el centro Purísima Concepción por promover la movilidad sin contaminar

# IDEAL

GRANADA. Los alumnos de tres centros educativos de la provincia de Sevilla y uno de Granada han sido los ganadores de la séptima edición del concurso escolar Ponte en Marcha, una inicia-

tiva promovida por la Junta de Andalucía para favorecer la mo-vilidad sostenible y el uso de medios de transporte no contaminantes en las aulas. La entrega de premios, que ha consistido en un diploma acreditativo y material para la movilidad sostenible (patinetes, bicicletas...), se produjo en un acto celebrado en el salón de actos de la sede de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Sevilla.

Más de una treintena de centros educativos se presentaron a esta edición, pero sólo cuatro han resultado ganadores: el CEIP Santa Teresa de Jesús de Fuentes de Andalucía (Sevilla), en la categoría de Infantil (de 3 a 6 años); el CEIP Poetas Andaluces de Dos Hermanas (Sevilla), en Primaria (de 6 a 12 años); el IES María Galiana, también de Dos Hermanas.

en Secundaria (de 12 años en adelante); y el CDPEE Purísima Concepción de Granada, en categoría de Educación Especial.

El acto, que se enmarca en la Semana Europea de la Movilidad, estuvo presidido por las consejeras de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz; y la consejera de Desarrollo Edu-cativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, que destacaron el entusiasmo de alumnos y profesores a la hora de diseñar campañas que tienen como gran objetivo promover los hábitos saludables en materia de movilidad no sólo en la escuela, sino en sus pueblos y ciudades.

«Este concurso no es un concurso cualquiera, ya que despierta conciencias entre los más jóvenes, que demuestran en sus trabajos su entusiasmo y su convencimiento de que es mejor usar el transporte público o ir a pie o en bici-cleta que coger el vehículo privado", señaló Rocio Díaz. Por su parte, María del Carmen Castillo dijo que «con estos premios se reconoce el trabajo del alumnado y, especialmente, el de los docentes».

# La A-44 tendrá sistemas de detección de animales en la vía entre Iznalloz y Albolote

Transportes licita 19 millones para mejorar la seguridad vial y la protección de la fauna en varias autovías a su paso por Granada y Jaén

DATA. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 19,2 millones de euros (IVA incluido) las obras para implantar medidas para mejorar la seguridad vial y la protección de la fauna en las autovías A-4, A-32 y A-44 y en la carretera N-323, a su paso por Bailén, Cam-bil, La Guardia de Jaén, Santa Elena, Linares, Iznalloz, Albolote, Santa Elena y Lopera, en las provincias de Jaén y Granada.

El objetivo de los trabajos es reducir el impacto negativo sobre la fauna aumentando así la sostenibilidad, la permanencia y la protección del medioambiente en el entorno de la red de carreteras del Estado. En este sentido, se mejorarán los cerramientos y sistemas de detención de los animales para evitar que ac-



Parte del tramo de la A-44 en el que actuará Transportes, IDEAL

cedan a las carreteras y contribuir a reducir los accidentes.

Se han definido tres sectores de actuación. En el caso de Granada, afecta al tramo de la A-44 entre los km 88 (Iznalloz) a 115,200 (Albolote). Y el resto comprende puntos de la provincia de Jáen en la A-4 (entre Santa Elena v Lopera), la A-32 (entre Bailén y Linares), la N-323 (entre La Guardia de Jaén y Cambil).

Los trabajos consistirán prin-

cipalmente en sustitución de los cerramientos existente por cerramientos de malla de simple torsión de 2,5 m de altura total, el desbroce y despeje de los márgenes de autovías para evitar que estas zonas sirvan de refugio y hábitat de conejos o atraigan a los mamíferos por poder esconderse, v para aumentar la visibilidad de los conductores. Y en el caso concreto de la A-44 a su paso por Granada se instalarán sistemas de detención de animales con activación de paneles luminosos de advertencia específica v señales luminosas en los enlaces de autovía.

En aquellas zonas en las que, por alguna razón particular, exista un alto riesgo de que los animales consigan entrar en la carretera y queden atrapados entre el vallado, se instalarán también rampas de escape para que los animales puedan retornar a la zona exterior de la vía. También se harán orillas secas (paso elevado de hormigón destinado a facilitar el cruce por animales) en obras de drenaje transversal existentes en las autovías.

Otra novedad será la colocación de carteles de indicación de presencia de linces en las autovias. Y se procederá también a la limpieza de obras de drenaje transversal en las autovias.

Esta intervención se engloba en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dentro de las actuaciones encaminadas a mejorar la sostenibilidad. eficiencia energética y acción con-tra el ruido en la Red de Carreteras del Estado.

# La Junta finaliza la mejora de la vía pecuaria que atraviesa Murtas desde Dalías

### R. I.

GRANADA. La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta ha concluido las obras de mejora y acondicionamiento de la vía pecuaria que discurre desde la Vereda del Campo de Dalías, Berja y Darrícal a Sierra Nevada, en el tramo que atraviesa el municipio de Murtas. Se trata de una actuación enmarcada en el proyecto de Implementación de la Red Prioritaria de Infraestructuras Verdes en el Medio Rural, que contempla en su cuarta fase la mejora de 161 kilómetros de 16 vías pecuarias en la provincia de Granada, con un presupuesto de 1.250.005 euros.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Manuel Francisco García, que visitó la zona junto con el alcalde de Murtas, José Miguel Romera, destacó la importancia de esta intervención, a la que se han destinado 63,000 euros.





La escultura del premio es obra del taller Hermanos Moreno. IDEAL

# El premio Hispanidad Ciudad de Santa Fe reconocerá la defensa del legado histórico de España

IDEAL

GRANADA. La diputada de Turismo y Patrimonio, Marta Nievas, junto al alcalde de Santa Fe, Juan Cobo, presentó ayer la primera edición del premio Hispanidad Ciudad de Santa Fe, destinado a premiar la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas o instituciones que se hayan distinguido por la defensa del legado histórico de

España como generadora de la Hispanidad. La entrega tendrá lugar el próximo 14 de noviembre, a las 19.30 horas, en el Centro Cultura José Rodríguez Tabasco.

Nievas destacó que «este premio pone en valor la rica historia de España como cuna de la Hispanidad y también reconoce el trabajo incansable de personas e instituciones que, desde sus diferentes ámbitos, han contribuido a mantener vivo ese legado. Es un homenaje a quienes han sabido entender que la Hispanidad es mucho más que un concepto histórico».

En la primera edición se otorgará solo un premio dedicado a la categoría de Comunicación que estará dotado con 5.000 euros, y una escultura del afamado Taller de los Hermanos Moreno.

# e-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los dias:

22 de septiembre

Armilla (16549923): 07:40 a 13:40 cn bajo,cno bajo cementerio

Baza (16555517,16722061,16722155): 08:00 a 18:00 c carretera de granada,calle bo pert-08 (baza),calle paligono (baza),cr murcia,cha murcia, km. 174,6,ctra, murcia s/n camino sin servicio,ctra,murcia,junto a estacion de servivio et pelao,pg 21,urb, camino de oria

Granada (16549923): 07:40 a 13:40 c cortijo la purisima,c huerta del sello,c juncos (de los),camino purchia nº43,cj rey, del,cn purchil (de),cno de churriana al rio,cno purchil,cno purchil 25,desconocida,frente pianta depuradora,huerta la rana cno purchi,los juncos pol.9 parc.47,vaqueria la purisima,venta del nogal cno purch

Motril (16763573): 08:00 a 18:00 c caramba (la),maria antonia la caramba s/n

23 de septiembre

Cástaras (16755935,16755955,16755965): 07:30 a 17:00 de 27 de septiembre bo ermita, la,c hondillo,cortijo don juan, castaras,cortijo viña castillo, castaras.

Huéscar (16672403): 08:30 a 15:00 pol.1 parc. 67, cañada san antonio, huescar

**Lobras (16755935,16755955,16755965):** 07:30 a 17:00 de 27 de septiembre cortijo de la teja, t.m. de lobras.,lg cortijo lobrazan

Montefrío (16697589): 08:00 a 17:00 cr illora

Pinos Puente (16766901): 08:15 a 16:45 av andalucia de pinos puente,bo flores, las,c real,cr granada badajoz,cr granada-cordoba

Puebla de Don Fadrique (16672403): 08:30 a 15:00 cr huescar,ctra de huescar s/n,finca la parra

fillora (16697589): 08:00 a 17:00 c camaretas, camino rive de papanda, camino zumacal, cañada gallego, cmno. repetidos parapanda (ctjo buenavista), cr montefrio, cr montefrio de illora, cs pajuela baja, ctra illora montefrio cj. morales verdejo, .ctra. illora montefrio (cno. zumacal), ig ca#ada del gallego, pe sierra pelada

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico.

**TELÉFONO DE AVERÍAS: 900850840** 

# La huelga en las ITV comienza hoy con unos servicios mínimos del 15%

Los sindicatos confían en paralizar los centros mientras la empresa está avisando por SMS a los usuarios que tenían cita para la revisión

M. N

GRANADA. Los trabajadores de la Inspección Técnica de Vehículos inician este jueves la primera de las jornadas de huelga que continuarán los días 20,21, 23, 26, 27, 28 y 30 de septiembre y amenazan con paralizar los centros de toda Andalucía. En Granada están llamados a secundar la jornada de protesta unos 250 trabajadores en las nueve estaciones de Granada capital, Motril, Órgiva, Huéscar, Baza, Guadix, Peligros, Las Gabias y las dos estaciones móviles.

Con esta protesta de ocho jornadas, los sindicatos convocantes, UGT y CC OO, pretenden paralizar los setenta centros de toda Andalucía y presionar para desbloquear las negociaciones del convenio colectivo que mantienen con Verificaciones Industriales de Andalucía, la empresa dependiente de la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, que gestiona este servicio.

La Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha establecido unos servicios mínimos equivalentes a aproximadamente un 15% de la plantilla total de inspectores y un 45% de la plantilla de personal administrativo. Esto significa un inspector y un administrativo por turno en una línea de inspección en cada estación ITV, según informaron fuentes de la consejería.

Además, Veiasa ha enviado un SMS a los usuarios cuyas citas pueden verse afectadas para informarles de la situación. En breve contará de nuevo para reprogramar las citas, según fuentes de la consejería. Los servicios mínimos atenderán las revisiones de los vehículos prioritarios—sanitarios y bomberos—y en segundo lugar a los vehículos de segunda inspección—a los que echaron para atrás en una primera revisión—que tengan la

ITV caducada, para que puedan circular. «A pesar de los intentos esta huelga no la van a poder parar. ¡Ha llegado el momento, no te falles a ti mismo!», señala el comunicado emitido por UGT y CC OO para animar asecundar la huelga.

En el caso de Granada, el sindicato mayoritario en el comité de empresa es CSIF, que se ha descolgado de la protesta, lo que deja en el aire el seguimiento. Sin embargo, desde CC OO y UGT confían en que el paro será «masivo». Los sindicatos han convocado una concentración en la estación de la ITV de Peligros a las once de la mañana, coincidiendo con el inicio de las protestas por el bloqueo en la negociación del convenio. A diario, unos 100 vehículos pasan por cada una de las 28 líneas de inspección que suman las estaciones de la provincia, por lo que unas 2.800 citas están mañana en el aire.

«La empresa está ahora empezando a avisar por SMS, cuando todos estos días han intentado tapar la huelga y han incentivado que la gente pidiera citas. Nosotros hemos difundido de todas las maneras posibles la información para hacer el menor daño posible a la ciudadanía», advierte.



La estación de la ITV de Peligros, en una imagen de archivo. P. M.

# EN BREVE

# PULIANAS

# La Feria del Comercio se amplía este año a la moda y a la belleza

R. I. El Ayuntamiento de Pulianas continúa con su compromiso de apoyo al comercio local, dando paso a una nueva temporada de actividades con dos de sus propuestas más relevantes, la IV Feria del Comercio, la Moda y la Belleza, y la III Ruta de la Tapa. Estas iniciativas tienen como objetivo principal apoyar y dinamizar el tejido comercial, y ofrecer a los vecinos y visitantes la oportunidad de descubrir y apoyar a los negocios locales. La Plaza de España de Pulianas será el escenario de la IV Feria del Comercio,



Presentación de la feria. IDEAL

la Moda y la Belleza, el próximo 28 de septiembre desde las 18.00 horas. Comercios locales y asociaciones expondrán sus productos y servicios, y como novedad, habrá desfiles de moda.

# DIPUTACIÓN

# El PSOE exige recuperar el plan de intervenciones en viviendas cueva

JOSÉ UTRERA. El grupo socialista de la Diputación de Granada ha presentado, junto a alcaldes y portavoces de las comarcas de Baza. Guadix, El Marquesado y Huéscar una iniciativa que se elevará al pleno para recuperar el plan de intervenciones en barrios de viviendascueva, un programa que, según afirman, ha sido «desmantelado» por el actual equipo de gobierno del PP. Los socialistas, reunidos en Baza, explicaron que «la singularidad de la provincia, con un gran número de habitantes que residen en este tipo de viviendas en un total de 28 municipios de la provincia, hacen que este plan sea fundamental» para preservarlas.

# Cumbre de horizonte pesimista

Pedro Sánchez y Juanma Moreno celebrarán mañana su tercera reunión con escasas expectativas de que alcancen acuerdos

HÉCTOR BARBOTTA



SEVILLA, «Espero que me dé como nueve o diez horas para poder hablar de todos los asuntos», ironizó Juanma Moreno sobre la cargada lista de cuestiones que le gustaría exponer ante el presidente del Gobierno. «La esperanza es lo último que se pierde, pero ya sabemos lo que vale la palabra de Pedro Sánchez», lamentó de forma anticipada el portavoz del PP en el Parlamento, Toni Martin, al ser preguntado por su expectativa ante la reunión que este viernes mantendrán el presidente del Gobierno y el de la Junta de Andalucía en el Palacio de La Moncloa.

El anunciado tercer encuentro institucional entre ambos mandatarios desde que ambos ocupan sus respectivos cargos -que tendrá lugar en medio del debate sobre financiación autonómica desencadenado tras el acuerdo para un sistema singular para Ĉataluña–, está marcan-do la agenda política andaluza, pero no se puede decir que se esperen acuerdos que marquen una nueva etapa en las conflictivas relaciones entre ambas administraciones.

Después de que Juanma Moreno adelantara que el Gobierno andaluz no tiene intención de acordar de manera bilateral un nuevo modelo de financiación para Andalucía porque considera que éste debe estar consensuado por todas las comunidades autónomas, las valoraciones sobre el contenido de la reunión del próximo viernes han

variado radicalmente a pesar de que nadie en su buen juicio podía esperar que de ese encuentro saliera una solución al asunto que desde hace meses la Junta viene intentando poner en la agenda pública.

Desde la oposición de izquierdas se ha criticado esta renuncia del Juanma Moreno a la negociación bilateral, una posibilidad que viene recogida en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

La socialista María Márquez, lamentó que el presidente de la Junta lleve años sosteniendo que Andalucía tiene un problema de financiación y que ahora, que «tiene la oportunidad de reunirse con el presidente del Gobierno de España, dice que no habla del modelo de financiación; nos parece cuanto menos ridículo».

El coordinador general de Iz-

quierda Unida, Antonio Maillo, consideró por su parte una «grave irresponsabilidad» que Moreno, renuncie a una negociación bilateral cuando en el Estatuto de Autonomía se recoge «literalmente» una comisión mixta de asuntos económicos y fiscales entre el Estado y la comunidad autónoma v. en el mismo sentido, desde Adelante Andalucía la parlamentaria Maribel Mora aseguró que la reunión «pinta mal, bastante mal» por-

Moreno espera abordar la cuestión de la financiación, pero no alcanzar un acuerdo bilateral que el presidente de la Junta «ha renunciado al andalucismo» y a sentarse de forma bilateral con el Gobierno de España.

### Desconfianza

También el portavoz de Vox, Manuel Gavira, mostró su escepticismo sobre la cumbre, aunque desde una perspectiva diferente. «Me gustaría que la reunión fuese muy bien y que el señor Mo-reno consiguiese cosas muy buenas para Andalucía, pero no espero absolutamente nada porque Moreno va a hacerse una foto y a decir que va a defender los intereses de los andaluces», dijo tras expresar su desconfianza en las verdaderas intenciones del presidente del Gobierno.

Pese a estas críticas, en una intervención ante el plenario de la Cámara de Comercio, Moreno sí incluyó a la cuestión de la financiación autonómica entre las cuestiones que espera abordar en la reunión con Pedro Sánchez. El presidente recordó que se trata de un asunto que lleva demasiado tiempo lastrando el futuro de Andalucía. Recordó que se trata de una cuestión que se arrastra desde hace tiempo y, en la línea en la que el Gobierno andaluz viene insistiendo en las últimas semanas, subrayó que afecta a toda la sociedad.

«Es un problema que arrastramos de décadas y que va limitan-do mes a mes, año a año nuestras capacidades de futuro, y por lo tanto esto nos incumbe a toda la sociedad», afirmó.

Apuntó que por ello requiere de una respuesta del Gobierno acorde a esa necesidad y, ante las acusaciones de que se está recurriendo al agravio territorial y al enfrentamiento entre autonomías, aseguró que sólo se está reclamando lo justo para Andalucía. «No vamos contra nadie, ni hay tierra que amemos más que Cataluña», dijo antes de recordar que Barcelona es su ciudad de nacimiento.

# Rutas de progreso

El presidente expuso una larga lista de asuntos en los que entiende que Andalucía, más allá de la cuestión de la financiación, está siendo discriminada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Así, aludió a la red eléctrica, el atraso en las infraestructuras de transportes, los recursos para las universidades o el reparto de los fondos europeos.

El presidente señaló que todas estas deficiencias suponen un lastre para las empresas andaluzas a la hora de competir. «No puede ser que aquí sea más caro crear una empresa», dijo tras referirse a «las rutas del progreso que no tenemos instaladas», en referencia a la red de transportes y a la menor capacidad de la Junta a la hora de ofrecer incentivos a la inversión, «Demasiada paciencia hemos demostrado». concluvó.



Juanma Moreno, maría José LÓPEZ / EUROPA PRESS



Pedro Sánchez, sergio Pérez / EFE

# Moreno y Mazón tratarán «cuestiones estratégicas» para Andalucía y la Comunidad Valenciana

E. P.

VALENCIA / SEVILLA. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, anunció este miércoles que la próxima semana se reunirá con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para mantener un encuentro en el que prevén avanzar en «cuestiones estratégicas» que comparten ambas autonomías.

Así lo desveló el presidente valenciano durante su intervención en el Debate de Política General, donde defendió las «alianzas provechosas» de visiones, voluntades e intereses entre comunidades autónomas, y garantizó que la Comunidad Valenciana seguirá «tendiendo puentes» entre regiones

De hecho, Mazón puso a la región valenciana como ejemplo de una autonomía «abierta» y que se siente «cómoda participando en la estabilidad y el progreso de otras», y prometió que no va a «encerrarse en sí misma por miedos o complejos».

El jefe del Consell defendió los acuerdos y la colaboración con regiones limítrofes como Castilla-La Mancha o con la Comunidad de Madrid en materia de transportes y logística. También en Cataluña, donde la Comunitat acudió para presentar su modelo de políticas económicas y fiscales que «nos están convirtiendo en un espacio cada día más irresistible para la inversión y los negocios».

«Vamos a seguir insistiendo en esa alianza provechosa de voluntades e intereses en la que nos sentimos cómodos» adelantó. Y también con nuevos proyectos y asuntos «comunes» con Andalucía, Aragón o Murcia. En este sentido, anunció que la próxima semana se reunirá con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para mantener un encuentro en el que prevén avanzar en «cuestiones estratégicas» que comparten ambas autonomías.

«No renunciamos a ocupar ese espacio de referencia y de unidad. Una posición que hoy está un poco más cerca», dijo.

# El Observatorio Económico de Andalucía rechaza el concierto catalán

La organización independiente de expertos aboga por un debate que se centre en las personas y no en los territorios

# HÉCTOR BARBOTTA

SEVILLA. Instala la bilateralidad, supone una aceptación de las hipótesis del 'procés' y su puesta en marcha supondría un nítido deterioro en la capacidad redistributiva del Estado. Estos son los motivos principales por los que el Observatorio Económico de Andalucía (OEA), una entidad independiente conformada por expertos en esa materia, se opone al pacto suscrito entre el PSC y ERC para la investidura presi-

dencial de Salvador Illa en la Generalitat catalana.

La organización dio a conocer este martes un informe de valoración de un contenido fuertemente crítico contra el acuerdo en el que señala que pese a que su redacción es lo suficientemente genérica como para admitir un amplio rango de interpretaciones, si permite concluir que la previsible fragmentación de la Agencia Tributaria que se deriva del texto presenta el peligro de afectar a la eficiencia, eficacia y equidad de la gestión tributaria.

Recuerda que la bilateralidad entre el Estado y una Comunidad Autónoma respecto a cuestiones financieras sólo está prevista en la Constitución para los territorios forales y recuerda que la experiencia en las dos comunidades que cuentan con ese sistema ha puesto de manifiesto la insolidaria relación que esas haciendas mantienen con el Estado y con el resto de las comunidades autónomas

### Alternativa

El informe propone una alternativa constructiva en la que apunta que cualquier reforma del sistema debe realizarse des-

El informe aboga por que la Junta mantenga una política fiscal sostenible, sin rebajas fiscales que afecten a la recaudación

de un plano multilateral y como proyecto integrador de país, con la equidad y la redistribución interpersonal en una posición

Así, propone una nivelación completa de las capacidades fis-cales de todas las comunidades para prestar un mismo nivel de servicios públicos y señala que la reforma de la financiación autonómica no debe traducirse en incrementos desproporcionados del gasto público.

También aboga por que el Gobierno andaluz mantenga una política fiscal sostenible e indica que resulta incongruente alegar problemas de financiación de los servicios públicos autonómicos mientras se adoptan rebajas fiscales que afectan negativamente a la recaudación.

# El Sercla ahorra 900 millones a las empresas en sus 25 años en activo

### JOSÉ LUIS PIEDRA

SEVILLA. El Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla), un servicio de mediación adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta, ha cumplido su 25 aniversario desde su puesta en marcha reflejando su utilidad en este tiempo en los datos de su balance ofrecido ayer por la titular de esta Consejeria, Rocío Blanco. En este cuarto de siglo este servicio de mediación laboral evitó al tejido productivo andaluz la pérdida de un total de 47 millones de horas de trabajo en huelgas, lo que equivale a un ahorro superior a los 900 millones de euros en costes salariales.

Rocio Blanco puso en valor el trabajo que se realiza desde el Sercla y calificó de «sobresaliente» su trayectoria en los 25 años que lleva en funcionamiento. El Parlamento andaluz acogió aver una jornada institucional para conmemorar este aniversario de este órgano que se encuentra integrado en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), y que se ha revelado como una herramienta útil y efectiva para la resolución de los conflictos y diferencias que se producen en el mundo del trabajo.

La consejera de Empleo destacó además la eficacia del Sercla y añadió que «merece que sigamos apostando por este servicio en el que confian los empresarios y trabajadores al someterse a su mediación». Asimismo, puso de relieve «el valor de la negociación y el diálogo como mejor camino siempre para resolver cualquier conflicto».

# Incremento de conflictos

Solo en 2023 el Sercla evitó la pérdida de 4,5 millones de horas de trabajo por huelgas en Andalucía y solo en el primer semestre de 2024 atendió un total de 529 expedientes de conflicto colectivo, que extendieron sus efectos a más de 67.400 empresas y casi 340.000 trabajadores. En la comparativa interanual supone un incremento de expedientes del 15% y hace prever que se superará el millar de expedientes colectivos a finales de año.

El acto conmemorativo del 25 aniversario del Sercla celebrado aver en el Parlamento andaluz sirvió también de reconocimiento y homenaje a todas las personas que han trabajado en el Sercla en este tiempo y forman parte actual de su equipo.

# Se hace pasar por abogada y estafa 50.000 euros a una familia en pleno duelo por la muerte del padre

Detenida una vecina de Almería, que derivaba el dinero a cuentas en el extranjero y con antecedentes por hechos similares en otras provincias

# A. AMATE

ALMERÍA. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a una mujer que, haciéndose pasar por abogada, presuntamente logró estafar más de 50.000 euros a una madre y una hija tras la muerte de la pareja de la primera y padre de la segunda. Los hechos, según han trasladado en una nota desde la Comisaría de Almería, ocurrieron en Telde, localidad de la isla de Las Palmas, donde, en un hospital, falleció el padre de la familia «en circunstancias que podrían motivar la apertura de un procedimiento judicial que dirimiera la responsabilidad de su muerte».

La detenida, vecina de Almería, conocía al difunto a través de su pareja, por lo que la investigación apunta que conoció estos hechos «por casualidad». Tras tener conocimiento de ello, «de manera oportunista y con total desprecio por el luto», señala la Policía Nacional que esta mujer se puso en contacto con



Detención de la presunta estafadora, vecina de Almería. IDEAL

los familiares, «ofreciendo sus servicios como abogada colegiada para representarles en un litigio por negligencia profesional contra el hospital»

De acuerdo al relato policial, les prometía indemnizaciones «por valor de 889.000 euros para la hija y 588.000 euros para la viuda, asegurando que tenía mano en los tribunales porque conocía personalmente al juez». Los investigadores señalan que en ese momento, comenzó el desfalco del que se le acusa.

«Impostando un lenguaje jurídico que contribuía a crear un clima de confianza, la detenida comenzó a solicitar distintas cantidades para ir abordando los momentos procesales. Tras dejar a las víctimas sin blanca, la estafadora siguió pidiendo dinero, llegando a aceptar 5.000 euros por una gestión que en un principio había tasado en 28.000», explicaron ayer fuentes de la investigación sobre los hechos objeto de indagaciones. Fue, precisamente, esta «rebaia» lo que hizo sospechar a madre e hija sobre la supuesta abogada, por lo que acudieron a los juzgados interesándose por su caso. Con «estupor» comprobaron que «nadie había interpuesto denuncia alguna».

# Flujo de dinero

Denunciados los hechos, en una operación entre la comisaría local de Policía Nacional de Telde. la comisaria provincial de Tenerife y la comisaría provincial de Almería, los investigadores consiguieron identificar a la ahora detenida, de la que comprobaron el flujo de dinero hacia sus cuentas. Al profundizar en la investigación sobre esta persona, confirmaron que no pertenecía a ningún colegio de abogados del país y, lo que es más, descubrieron «asombrados» que «tenía antecedentes en varios cuerpos policiales por estafas y usurpaciones de identidad, alguna de ellas muy similar al caso que nos ocupa»

La investigación policial también reveló que la detenida transfería las cantidades recibidas, casi de inmediato, a cuentas bancarias en el extraniero. Esta circunstancia, según la Policía Nacional, sumada al hecho de que esta persona no trató en ningún momento de ocultar su verdadera identidad, «redunda en la idea de que no tiene ningún temor a la acción de la justicia y que pretende disfrutar del dinero que ha obtenido después de cumplir con la condena que le impongan».

La detenida, vecina de Almería, ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción 3 de la capital andaluza, que decretó su libertad provisional.

# **EDITORIALES**

# Sangrienta espiral

El doble ataque contra Hezbolá mediante la explosión de aparatos de comunicación agrava el riesgo de guerra total en Oriente Próximo

Cuando la guerra en Gaza está a punto de cumplir un año sin expectativas de un pronto acuerdo que permita la retirada del Ejército israelí y la entrega del centenar de rehenes aún en poder de Hamás, el riesgo de una dramática escalada que extienda el conflicto por Oriente Próximo no deja de crecer. Las explosiones de 'walkie-talkies' en varios puntos de Líbano que dejaron ayer al menos nueve muertos y 300 heridos representan un paso más en esa dirección tras la docena de fallecidos y en torno a 3.000 lesionados el martes al detonar de forma casi simultánea en ese país y en Siria miles de dispositivos buscapersonas utilizados por Hezbolá para la comunicación entre sus miembros. En ellos habían sido escondidas cargas para su activación a distancia mediante sofisticados sistemas. Una remesa fabricada aparentemente en Hungría para sustituir a teléfonos móviles susceptibles de ser interceptados por Tel Aviv. Se trata de dos ataques a gran escala sin precedentes, que demuestran una alta capacitación tecnológica y una información de inteligencia de primer nivel por parte de sus autores y, pese a ello, con un cierto carácter indiscriminado, que se ha traducido en numerosas víctimas civiles. Todos los indicios apuntan al Mossad israelí.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá mañana para analizar una situación cada vez más crítica, que coincide con los recientes asesinatos de líderes de Hamás y Hezbolá y con una «nueva fase» de la guerra en la que Israel centra sus operaciones en el frente norte con Líbano, según admite su ministro de Defensa. La sangrienta espiral de las últimas horas ha encendido todas las alarmas de la comunidad internacional. Si se confirman las sospechas, estaríamos ante un peligroso salto cualitativo de un Benjamín Netanyahu inmune a los emplazamientos a no echar más leña al fuego en el polvorín de la región y avanzar hacia el acuerdo de paz en Gaza en el que median infructuosamente Estados Unidos, Egipto y Catar. La operación no formaba parte del cuadro de amenazas que barajaba Hezbolá, cuyo listado ha aumentado no solo para sus dirigentes, sino también para los ciudadanos que cohabitan con la milicia chií en barrios de Beirut y aldeas de buena parte del país. El plan urdido presumiblemente por los servicios de inteligencia israelíes la deja en evidencia pese a sus amenazas de revancha y alienta de nuevo una eventual irrupción de Irán -su protector- en el conflicto, lo que tendría fatales consecuencias.

# El ejemplo de la ELA

La política, aquejada de un desprestigio con potenciales efectos nocivos, despliega su versión más útil cuando, al margen de pugnas ideológicas, de ella surgen mejoras objetivas para la vida de los ciudadanos. Frente a la polarización que la empequeñece, merece un rotundo aplauso el acuerdo alcanzado por PSOE, PP. Sumar v Junts para que en apenas un mes entre en vigor una ley destinada a optimizar la atención a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), extensible a los de otras dolencias o procesos neurológicos de alta complejidad. El texto, cuya tramitación ha sido aprobada por una rara unanimidad en el Congreso, recoge las principales demandas de los afectados al garantizar el cuidado las 24 horas del día en los casos más avanzados y agilizar los trámites para obtener la discapacidad. Tras casi tres años de injustificable bloqueo, la norma debe asegurar unas dignas condiciones de vida a los casi 4.000 españoles que sufren esta enfermedad con una alta mortalidad y cuya atención exige unos elevados gastos que dificilmente puede asumir la mayoría de las familias. Es obligación del Estado hacerse cargo de sus necesidades y proteger a sus cuidadores, como por fin hará.

# LAS FRASES DEL DÍA

Pedro Sánchez Presidente del Gobierno Rifirrafe con Núñez Feijóo en el Congreso



«Llevan seis años diciendo que España se hunde, pero crece más que la media europea y está más unida que cuando gobernaba el PP»

# Isaki Lacuesta Director de cine

'Segundo premio', película sobre Los Planetas, representará a España en los Oscar



«Una historia de una banda de Houston es universal y parece que con lo nuestro no puede ocurrir lo mismo»

Javier Tebas Presidente de LaLiga Critica el cargado calendario de fútbol y apoya una posible huelga de jugadores



«Se crean más competiciones para los clubes que más recaudan. Se está haciendo todo al revés»

# APLINTES AL NATURAL MESAMADERO



¿DOCTOR ENRIQUE ROJAS? SÍ, LE LLAMO PORQUE USTED HA DICHO QUE LO IMPORTANTE EN LA VIDA NO ES TENER **BUENAS CARTAS, SINO** SABER JUGARLAS... ¿PODRÍA ENSEÑARME A JUGAR LAS MÍAS? **JES QUE ME HAN TOCADO** UNAS MUY FEAS!

EN DIAGONAL ROSA BELMONTE

La madre de las operaciones



l estallido de miles de 'buscas' en el Líbano ('buscas' que llevaban, sobre todo, miembros de Hezbolá) parece cosa de 'Homeland' o de una ficción similar. Hay muchas muertes y amputaciones, pero una operación de inteligencia semejante también lleva a la comedia. Hay un episodio de 'Rockefeller Plaza' en el que Jack (Alec Baldwin) se presenta con un 'busca' en el cinturón. Se lo ha comprado al novio de Liz (Tina Fey), que es el único tipo que sigue vendiéndolos en

Nueva York. Liz dice a Jack que se lo quite. Y Jack: «No puedo. Espero una llamada de los años 80». La primera vez que lees 'busca' con esta noticia, cuando ya los drones matan, piensas si se están refiriendo a lo que crees. Ni que estuviéramos en el mundo de Battlestar Galactica', donde la nave lla mada así se salva porque no contaba con sistemas informáticos integrados y por ello no sufre el virus de los Cylon. Lo que no entiendo es por qué el Israel y el Mossad no dominan el mundo.

IDEAL

DIARIO REGIONAL DE ANDALUCÍA

Director General Antonio González

Director Ouico Chirino

Subdirectora María Victoria Cobo

Redacción Carlos Balboa (Jefe de la Edición Digital);

Sergio González Hueso (Jefe de Granada); Javier Morales (Jefe de Narrativas y Formatos);

Rafael Lamelas (Jefe de Deportes); Diego Callejón (Jefe de Audiencias); José Enrique Marin (Jefe de Audiovisual);

Javier Forcada (Jefe de Edición y Cierre) Delegaciones: José Luis Adán (Jaén) Miguel Cárceles (Almería)

Directora de Marketing y Operaciones: Silvia Miranda Director Comercial: Luis Guijarro Santos Negocio Digital: Ignacio Rodríguez Director Técnico: Antonio Carlos Castillo Jiménez

# ¿La revuelta?

# Verano de odio

Una revuelta mediática, en buena lógica, debería hacer frente al poder a través del humor

JUAN CARLOS VILORIA @J CVILORIA



o deja de ser chocante que un programa financiado por la televisión pública, es decir, por el Gobierno de turno, se presente ante los espectadores con el desafiante encabezamiento de 'La revuelta'. Según el diccionario, equivale a revolución, motín, disturbio, riña, reyerta, pendencia. Revuelta, ¿contra quién? ¿Contra qué? Contra el poder, desde luego que no, porque es quien paga. ¿Contra la oposición? Cualquiera sabe. En todo caso, estamos hablando de entretenimiento, de humor. Puede ser que la revuelta anunciada no sea ni una revolución, ni una subversión política, sino algo más 'light'. Una revuelta formal. De modas. De costumbres. Un poco provocadora, pero no mucho. Una revuelta que se concreta, por ejemplo, en preguntar a los invitados sobre sexo y dinero no es revuelta, es algo agitador pero un poco cutre. Nada más. Una revuelta mediática, en buena lógica, debería hacer frente al poder a través del humor o la sátira. Debería ridiculizar las jerarquías, las corruptelas, la hipocresía, el abuso. Entre 1995 y 2008 en España se emitió, primero a través de Canal + y más tarde en Cuatro TV, el programa 'Las noticias del guiñol'. Una muestra de humor corrosivo en el que se mortificaba, ridiculizaba, satirizaba, a la clase política, preferentemente a la derecha. Aznar y Botella fueron algunos de sus personajes preferidos.

'La revuelta' tiene material de sobra con los Puigdemont, Llach, Koldos, Ábalos, Tellados, Cayetanas y Begoñas, para zaherir a la clase política y despojar al poder de la solemnidad y el culto. Un programa como 'La revuelta' se entiende mejor por lo que no dice que por lo que exhibe. Porque un programa de entretenimiento, quieras que no, reproduce la ideología y las pautas de quien le paga. Sobre todo si el que paga es el Gobierno. El entretenimiento ya desplaza a la información política y de actualidad en la conformación de la opinión pública. Tiene más audiencia y envuelve sus mensajes en códigos de humor o sátira, mucho más cómodos de asimilar que la ideología pura y dura. De la misma manera en que los viejos marxistas decían que el cine americano reproducia las lógicas dominantes de la cultura capitalista, hoy no se puede ignorar que el humor, el entretenimiento, el cine, son también instrumentos de penetración política. En los años de la Transición nos abrasaban a proyecciones de cine leninista como 'El acorazado Potemkim' o 'Alexander Nevski', del cineasta ruso Eisenstein, en un ingenuo intento de compensar la avalancha de cine americano-capitalista. A día de hoy todo indica que el poder político entiende que las plataformas tecnológicas que no controla. son productos que transmiten ideología de la derecha y la ultraderecha. De ahí el intento de neutralizar y contrapesar.

No siempre se debe bloquear a los 'malos', esto crea incomprensiblemente cierta solidaridad entre otros usuarios, es más útil publicar contranarrativas

# JOSÉ FERRER SÁNCHEZ

Coordinador Observatorio Discurso de Odio IPAZ-UGR

e nos ha quedado un verano muv bonito, para enmarcar y no olvidar. Lástima que no sea por el disfrute de las vacaciones con nuestra familia y amigos, o porque hemos disfrutado de unas magníficas olimpiadas con resonados éxitos para nuestro país en lo deportivo... no, es porque estamos asistiendo, desde la guerra fría, a la mayor polarización y discurso de odio en el mundo, al que nuestro país, desgraciadamente, no es ajeno. Este nuevo neocapitalismo (que en realidad es tan viejo como el dinero y el poder) o neoliberalismo ha incrementado el odio a muchas capas de la sociedad. Incluso mata el diálogo, no nos atrevemos hablar de ciertas cosas que están pasando con nuestra familia y la gente allegada, ahí creo que nos reconocemos todos, tememos ofender y molestar o molestarnos, perdiendo el sosiego, la calma, la serenidad y la moderación. La ultraderecha, en ple-no ascenso desde hace algunos años en el mundo y por supuesto en Europa, pretende liquidar lo conseguido desde la segunda guerra mundial, el autoritarismo y totalitarismo no sólo mata el diálogo, au-menta y anima a practicar la violencia y el insulto, ya que abandona la reflexión y hace que aumente no el argumento, saludable y necesario, sino el argumentario reiterativo, fake y mentiroso.

Cuando oímos a Abascal chillar «más muros y menos moros», además de ir contra los derechos humanos, ya de por sí suficientemente grave, suscita un populismo y odio contra los más débiles, expuestos y frágiles que nos necesitan y a los que nosotros como sociedad también necesitamos, según el FMI nada sospechoso de comunista y bolivariano España va a necesitar para 2050 cinco millones de migrantes para mantener el sistema. Sistema (Educación, Sanidad, Pensiones) que precisamente es lo que quieren cargarse y eliminar desde los propios estamentos democráticos. No es nuevo, y permitanme que cite, y de verdad no me gusta hacerlo, al nazismo. Consiguieron por odio, especialmente contra el judío, pero también contra los comunistas, contra los homosexuales, minorías religiosa y aquellos que son 'diferentes', subvertir el sistema. Que no lleguemos a darnos cuenta tan tarde como los protagonistas de 'Reencuentro' de Fred Ulhman, en la que el protagonista despecha a su gran amigo del alma por ser judio siguiendo los preceptos del nazismo, y que finalmente viendo la locura en que todo se convierte es ajusticiado por conspirar precisamente contra su antaño amado Hitler.

Es fundamental la mesura de nuestros políticos, la política no sólo es buena, es necesaria, no siendo todos los políticos iguales, eso es otro bulo que nos quieren hacer creer, y algunos de ellos quieren que les sigamos en la terrible cerrazón y maldad, por estrategia electoral o por ideolo-



gia, que España no es capaz de ser solidaria con Canarias y Ceuta para colaborar en el reparto de 6000 menores. Es puro racismo y xenofobia, en España tenemos casi 200.000 refugiados ucranianos, no han causado un perjuicio en el mercado laboral, que va mejor que nunca, o en el sistema. Permitanme que les diga que esos seis milno son rubios ni con ojos azules, son de color distinto que despierta en esas mentes enfermas odio, y que ven a esos menores como diana y objetivo de sus más ínfimos y terribles delirios racistas, como personas inestables que son. No podemos caer en sus trampas

Trampas que están al alcance de todos en las redes sociales, y que sus dueños inmensamente ricos quieren hacernos creer; ahí está Twitter (ahora llamado X) dónde su dueño, Elon Musk, ha convertido esa red en un muladar de odio, mentiras, fakes y despropósitos, dónde se puede inmunemente, decir cualquier cosa por mentira y difamatoria que sea. Musk alentó a las revueltas este verano en el Reino Unido por el apuñalamiento de tres niñas con un supuesto vínculo con el Islam, el autor no tenía nada que ver con el Islam haciéndolo pasar por verdad; este personaje amenaza a un juez de Brasil por no cumplir la orden de bloquear perfiles daninos y mentirosos, por «la divulgación masiva de discursos nazis, racistas, fascistas, de odio y antidemocráticos». También hemos asistido atónitos a una entrevista a Trump (adalid del odio y de los fakes) en abierto por X sin comprobar datos, sin repreguntas, ofendiendo a la otra candidata Kamala Harris y permitiendo el insulto, la mentira y la difamación..., Trump ha anunciado hoy que lo quiere para su ejecutivo cuando sea presidente para «limpiar» las redes sociales desde una agencia gubernamental (sic), va a poner al zorro a vigilar las gallinas sin importarle el conflicto de intereses que se monitoree así mismo. Permitanme decirles que Musk, ojalá me equivoque, será candidato en un futuro próximo a presidente de USA. Personalmente he de decirles que me he tenido que dar de baja en X, era una red divertida, dinámica y que tenía su magia, pero ya no podía decir algún comentario sin el chorreo ultra, totalitario e insultante de aquellos que quieren imponer la unicidad de pensamiento y su opinión, me ha superado. Aquí en España el inopinado Alvise el de SALF, 'aprovechó' la desgraciada muerte de un joven en un pueblo de Toledo recientemente a manos de, al parecer, una persona desequilibrada mentalmente, para esparcir odio y mentiras contra los mal llamados 'menas', ¿va a quedar inmune?

Personalmente creo, y sería motivo de otro artículo, que se debería identificar a los sembradores de odio, como acertadamente la definió la Delegada de Gobierno de Castilla La Mancha; no es difícil, otra veces lo han hecho y en tiempo record. Modificar el Código Penal para apartar de las redes a esos odiadores profesionales, para que dejen de intoxicar y alimentar el odio. Y utilizar cierta pedagogía, desde el Observatorio del Discurso del Odio observamos y comprobamos que no siempre se debe bloquear a los 'malos', esto crea incomprensiblemente cierta solidaridad entre otros usuarios, es más útil publicar contranarrativas, en contra de esos mensajes racistas, xenófobos, mentirosos o interesados que descoloca al odiador y que abre nuevas alternativas. También detectamos que hay usuarios de redes que aunque saben que es mentira lo que leen y republican eligen desgraciadamente, seguir odiando, haciendo válida la Ley de Brandolini dónde «la cantidad de energía necesaria para refutar tonterías es un orden de magnitud mayor que la necesaria para producirlas». Debo finalmente indicar que hay esperanza, lo veo cuando enseño en los jóvenes y se les expone, con cifras y datos, lo que acarrea el «nacionalpopulismo»aquel que Javier Cercas, eminente escritor español, definió como peor que el fascismo. Mejorando la vida de las personas con políticas sociales, medidas de transparencia o, en otras palabras, reforzando democracia.

### PUERTA REAL JUAN SANTAELLA

# Comienza la actividad académica

La escuela es el motor del progreso económico, del desarrollo sostenible y de la paz duradera

n Granada, 206.194 alumnos, 14.000 docentes y 890 centros, han comenzado su andadura. El curso comienza con la bajada más grande de natalidad. Granada tiene 3.139 niños menos que el curso pasado. En nuestra provincia, según el sindicato CSIF, mayoritario en la enseñanza pública, el curso ha comenzado con serias incidencias. En el 75% de los centros faltan una media de dos profesores. Se han reducido unidades, en lugar de reducir las ratios, superadas en muchos centros. Respecto a la FP, los centros privados duplican sus alumnos, en lugar de atender esta demanda desde la red pública. Además, el cese, a principio de septiembre, de varios coordinadores provinciales de diferentes áreas de la Delegación de Educación (Orientación Educativa, Orientación Vocacional, Recursos Técnicos, Educación de Adultos, y dos puestos en el Gabinete de Asesoramiento) han significado una incidencia muy negativa.

La educación, como dice la UNESCO, «es el motor del progreso económico, el desarrollo sostenible y la paz duradera». Por eso, en este nuevo curso, debería tenerse en cuanto lo siguiente:

1.-La enseñanza es un servicio público, y ha de apoyarse en una escuela pública, de calidad y gratuita, desde los cero años. Por eso no entendemos que la Junta de Andalucía haya rechazado 112 millones para creación de guarderías públicas, alegando que Andalucía tiene plazas suficientes (casi todas privadas).

2.- Algún día los comedores serán gratuitos. Mientras tanto, hay que ampliar la cobertura y eliminar las barreras de acceso a las familias más deprimidas. Ahora, no pueden comer quienes no tienen un contrato de trabajo y alta en la seguridad social. ¿Y los que no trabajan? ¿Y los que lo hacen sin contrato? Por esta burocracia, el 34,5% de la infancia en riesgo de pobreza y exclusión social no tienen acceso al comedor, según Educo.

3.-El bullying debe estar regulado en todos los centros, con un protocolo preciso, para que ningún alumno pueda ser sometido a vejaciones y desprecios, con posibles graves secuelas.

4.- La libertad de cátedra y la autonomía de los centros debe estar garantizada. La política no puede meter sus manos en la enseñanza. Admitir el pin parental significaría eliminar todas las garantías de libertad que los centros precisan

5.- Los alumnos con dificultades de aprendizaje deben contar con apoyo escolar suficiente, para evitar la enorme cantidad de repetidores que tenemos (el 8%), frente a la OCDE (5,6%).

6.-Las Administraciones educativas deben luchar contra el abandono escolar. Uno de cada cuatro jóvenes, de 25 a 34 años, solo tiene estudios básicos, según la OCDE, y los 'ninis' son el 17,8%.

7.-Según el Informe de Educación Mckinsey 2024, España se encuentra en un nivel 'bueno', aunque puede superarse, facilitando la autonomía pedagógica de los centros educativos, propiciando una educación integral que implique a toda la comunidad educativa para atender todas las dimensiones del alumno, y una medición de los resultados.

Como dice César Coll, el niño trabaja si tiene sentido lo que aprende. Por eso, la familia ha de valorar la escuela y a sus profesores; los docentes han de acer-carse a los intereses del niño; la educación no puede ser ni punitiva ni permisiva sino exigente y afectuosa, y no se puede adentrar al niño en un modelo de sociedad donde prime el éxito fácil, sino los valores.

# CARTAS AL DIRECTOR

¿Qué tiene que pasar en barranco Hondo?

Sr. Director: Tras la denuncia del diario IDEAL y ante los gravísimos hechos ocurridos en los cuatro puntos negros, las administraciones demuestran nuevamente no estar a la altura v se escabullen v desentienden de sus responsabilidades. Por esto, me dirijo a la Junta de Andalucía y a la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir y les emplazo a que tomen todas la medidas posibles para que el barranco Hondo y todos los puntos negros y vados de la provincia de Granada sean seguros. El Seprona también es conocedor de esto. Es un asunto muy grave. Finalmente emplazo también a los pueblos afectados -Valderubio, Cijuela, Montefrío, Loja, Huétor Tájar...– a que vigilen el cumplimien-to de la ley en relación a vados, barrancos y zonas inundables. ALBERTO ORTEGA

# Envidias y odios

Sr. Director: En relación con la situación que estamos viviendo y observando a diario en nuestra sociedad, sin ver un horizonte de paz, progreso y respeto a los demás. Nos deberíamos preguntar a diario, ¿por qué consentimos estas actuaciones inhumanas? Tenemos problemas por doquier; guerra entre Rusia y Ucrania, otras muchas guerra en otras latitudes del planeta, problemas muy graves

de movimientos migratorios origina-

dos por la insensatez y egoísmo de

muchos países que sin escrúpulos consienten esta tragedia humana, para que ellos se enriquezcan. Leía una cita anónima, de gran profundidad mental, que decía: «Pedir perdón es de inteligentes, perdonar es de nobles y perdonarse es de sabios». ¿No es posible que nuestros mandatarios, entidades financieras, organizaciones internacionales... tomen conciencia del perdón y la paz, acabando con esta desolación que se origina?

Finalizo con otra cita de un personaje grande, Gregorio Magno: «De la envidia nacen el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad». Arranquemos esas envidias y odios que desuelan el alma de la humanidad.

JOSÉ RAMÓN TALERO

Los originales que se envíen a esta sección no deberán sobrepasar 15 líneas. Estarán firmados y se hará constar el número del DNI junto con el domicilio y el número de teléfono de sus autores. Tienen que remitirse por correo electrónico a: cartasdirector@ideal.es

# SANSÓN

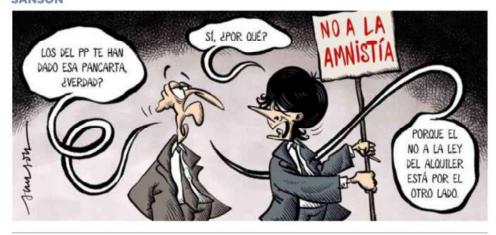

# DE BUENAS LETRAS

# Antonio Hernández

FRANCISCO LÓPEZ BARRIOS De la Academia de Buenas Letras de Granada

quella noche Pepe Caballero Bonald bebía un oloroso con la parsimonia que le caracterizaba. Antonio y vo, un par de cervezas que actuarían como llaves mágicas de una noche más cargada de prodigios, casualidades y milagros que empezaban en el Oliver, prodigaban recaídas en el Café Gijón, en el Pub de Santa Bárbara o en el Dickens, un lugar remoto en el que Juan Benet y sus acólitos festejaban un elitismo que a veces desprendía un olor a garbanzo y caldereta muy lejano del dandismo anglosajón que ellos tanto admiraban. Eran españoles y eso, decía el Noni, marca casi tanto como ser andaluz por añadidura. El Noni, así, a secas. Para los amigos con los que compartía versos nuevos y bulerías viejas, bailadas con la estética vibrante que fue su patrimonio en la poesía y en la vida. Para Mari Luz, su mujer, que lo quiso hasta el final sin desmayos ni aspavientos.

Madrid era una fiesta; tartamuda, sí, pero una fiesta. Y el café Gijón, la catedral festiva en la que oficiaban tertulia-nos del pasado, ganadores de la Flor de no se sabe que concurso pueblerino, o del presente, con bellezas sugestivas esperando que algún espontáneo las liberase de su aburrimiento mientras Paco Umbral, desde su mesa, próxima a la puerta de entrada del Café, vigilaba la aparición de la ninfa que nunca llegó y él siempre quiso.

Una noche dificil, al salir de Oliver, espantamos a unos idiotas que golpeaban a Leopoldo María Panero. Le llamaban rojo y loco. Entonces el Noni pasó dentro del garito y unos minutos después llegó la ambulancia que se llevó a Leopoldo como quien lleva un fardo al vertedero

Esa fue la madrugada en la que el Noni observó las estrellas y aseguró que el mar era una tarde con campanas. Y fue como si los campanarios de Vejer, y Arcos, y Morón, y Barbate, tañesen sus campanas al unisono, y llegase hasta Madrid el alboroto, y las ánimas del coro de Diego Jesús Jiménez, su colega entrañable, viniesen a reconocerlo como Antonio Hernández ,el gran poeta andaluz comprometido con la lucha por la libertad, entrañado en una lírica de musicalidad precisa, de cadencia elegante, lejos de modas y culturalismos, lejos de la poesía con apellidos, de las tontunas sentimentales nuevas o viejas, de la experiencia y de otras zarandajas propias del 'marketing' y la publicidad.

El Noni, para los íntimos, murió en ese instante. Y Antonio Hernández, el poeta inmortal de Andalucía, dio en vivir ya para siempre

# Los socios avisan a Sánchez de que o amarra a Junts o puede dar por muerta la legislatura

El Ejecutivo se aferra a la aversión al PP y Vox y Puigdemont replica que no cederá a «chantajes ideológicos»

### PAULA DE LAS HERAS

MADRID. El Gobierno se afana en restar trascendencia a los zarandeos y amenazas de Junts, pero los socios parlamentarios advierten a los socialistas de que se equivocan si se limitan a dar por sentado que, a la hora de la verdad, la formación independentista no llevará la legislatura a vía muerta porque no le conviene. El aviso más directo lo realizó este miércoles el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante la sesión de control al Eiecutivo. «Llevan tiempo diciendo que Junts no se va a atrever a ir con quienes pegaron a los catalanes el 1 de octubre, con quienes niegan la nación catalana». dijo frente a la convicción del PSOE de que no hay mayoría para una moción de censura. «Desconocen la enorme capacidad mediática de blanqueamiento de esta gente», remató. No es el único

En las dos semanas transcurridas desde que comenzó el nuevo curso político, la formación de Carles Puigdemont no ha dejado de exhibir la posición de fuerza que le dan sus siete diputados, imprescindibles para alcanzar mayorías y aprobar los Presu-puestos de 2025. Tras tumbar en julio por sorpresa la senda de estabilidad, antesala de las Cuentas públicas, y advertir hace unos días de su intención de volverlo a hacer la semana próxima, este martes Junts truncó la tramitación de la ley de alquileres temporales, una iniciativa del sindicato de inquilinos llevada a la Cámara por Sumar y respaldada por todo el bloque de investidura.



La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, al dar cuenta de las objeciones de su grupo a la limitación del alquiler temporal. 🕬

El socio minoritario de la coalición de Gobierno cargó ayer contra los posconvergentes y los acusó de haber actuado de forma desleal al cambiar el sentido de su voto en el último momento –«tres minutos antes de

Rufian insinúa que es un

error creer que no puede

censura contra Sánchez

haber una moción de

la votación», según su portavoz parlamentario, Iñigo Errejón para pasar de una abstención que habría permitido la toma en consideración de la iniciativa por 172 votos a favor y 171 en contra, al no. Junts replica que su intención siempre fue hacer caer el texto y que cambió al ver que con la abstención no basta-

Errejón también mostró su confianza en que la legislatura no termine anticipadamente, pero en su partido no descartan que Junts acabe rompiendo la baraja. «Quieren demostrar que tienen la sartén por el mango. Hasta ahora lo ha hecho con cosas simbólicas, como lo de Venezuela, pero el martes cometieron un error. Es verdad que tienes el mango pero sin una sartén no tienes nada» avisan.

# MAYORÍA ALTERNATIVA PLAN DE REGENERACIÓN GOBERNABILIDAD "MAYORÍA ALTERNATIVA"

Podemos culpa al presidente de la actitud de los posconvergentes por no meter mano a los jueces El PSOE y Sumar asumen que Junts apretará pero no llegará a asfixiarlos por interés propio

# «¿Mentiroso o insensato?»

Rufián lleva tiempo asegurando que la derecha acabará gobernando en España con el apoyo de los posconvergentes si la izquierda no hace nada para remediarlo. Pero el Gobierno atri-

# Cómo perdió el Gobierno su segunda votación en una semana

LA CLAVE

# CRISTINA CÁNDIDO

MADRID. A tres minutos de la votación, otro volantazo de Junts propició el martes un nuevo zarpazo parlamentario al Gobierno -al tumbar la proposición de ley para acotar los alquileres temporales impulsada por Sumarante la mirada atónica del presidente del Gobierno. Tras la anunciada abstención de los posconvergentes, el sí de Pedro Sánchez –que llegó al pleno cuando concluía el debate de la primera moción– era tan imprescindible para sacar adelante la toma en consideración como el del exministro socialista José Luis Ábalos, hoy en el Grupo Mixto y que la semana pasada se desmarcó del PSOE en varias votaciones. Mas aún después de que la marcha de los de Carles Puigdemont la semana pasada contribuyese a infligir al Gobierno la primera derrota del curso político.

Ya desde primera hora Jordi Turull, secretario general de la formación independentista, se encargó de adelantar sus intenciones, secundadas después por la portavoz en la Cámara baja, Míriam Nogueras, que confirmó la abstención. Nogueras escenificó en el patio del Congreso sus peros a la iniciativa argumentando que invadía competencias autonómicas y, singularmente, que no se sometió a negociación

Sánchez tuvo que acudir 'in extremis' al Congreso, en vano, para no perderse el refrendo de la iniciativa sobre alquiler temporal y el Ejecutivo se la presentó en julio. «Como un plato de lentejas: o las tomas o las dejas», ilustró ante los periodistas.

Pese a la incertidumbre por la volatilidad de Junts, la iniciativa estaba a priori salvada por el sí del PNV y Coalición Canaria siempre y cuando Ábalos también la respaldase. Pero con las sirenas del hemiciclo llamando a los diputados a sus escaños para emitir el voto, sonó el teléfono del portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, y cundió el desconcierto. 'In extremis', Junts vol-

# Lambán vuelve a desmarcarse del PSOE en la Cámara alta por el concierto catalán

El expresidente de Aragón y aún líder de los socialistas en la región, Javier Lambán, volvió a rebelarse ayer contra la disciplina de voto de su partido en el Senado. El barón, junto al castellanomanchego Emiliano García-Page el dirigente del PSOE más crítico con las cesiones al independentismo, optó por no oponerse ayer a una iniciativa del PP contra el concierto fiscal para Cataluña recogido en el pacto de investidura de Salvador Illa entre el PSC y ERC. No votó a favor pero tampoco lo hizo en contra como el resto de su grupo parlamentario. Se limitó a no emitir su posi-

La voluntad de desmarcarse fue en todo caso evidente porque Lambán sí participó en cambio (telemáticamente debido a su estado de salud) en el resto de votaciones del pleno, porque es sabido que rechaza la «financiación sin-gular» que el Gobierno ofrece a los secesionistas, hasta punto que su ejecutiva votó hace unas semanas en contra de la misma, y porque ya tuvo un comportamiento semejante hace meses en una votación sobre la amnistía al 'procés', lo que le valió un expediente de su partido, que le impuso una multa de 600 euros.

buye esas advertencias a la lucha sin cuartel abierta entre ERC y su principal rival en el mundo independentista.

En su intervención en la sesión de control, el republicano no solo enumeró los argumentos con los que, según dijo, Junts justificará su hipotética posición «El PSOE y el PP son lo mismo»; «Nosotros somos Cataluña y pactamos con España» o «Feijóo al menos controla a los jueces»--. Además, y al igual que la sema-na pasada el PNV, advirtió a Sánchez de que no es viable gobernar «sin el concurso del Legislativo», como anunció en el co-

mité federal del PSOE que hará si es preciso. «¿Se imagina que un paracaidista dijera: 'Paso del paracaídas'? Pensaría es un mentiroso o un insensato. ¿Usted qué es?», le espetó.

Podemos comparte el diagnóstico sobre la deriva de la legislatura, pero su secretaria general, Ione Belarra, fue más explícita a la hora de responsabilizar al Gobierno de la actitud de Junts. «Haber renunciado a la regeneración democrática es lo que hoy está teniendo como consecuencia que sea imposible articular esa mayoría para cualquier otra cosa», dijo. Su principal crítica es que Sánchez, que llegó a proclamarse víctima del 'lawfare'. hava dejado fuera de su 'plan de acción por la democracia' a los jueces -a los que acusan, entre otras cosas, de boicotear la amnistía al 'procés' aprobada en el Parlamento– y que, en su lugar, firmara un pacto en materia de Justicia con el PP.

Los socialistas asumen que la situación es complicada, pero siguen creyendo que hay margen para que Junts apove los Presupuestos. «Tienen que digerir la investidura de Illa», dicen. En el Gobierno dan por sentado que, una vez la formación independentista haya celebrado su congreso (en el que se prevé que Puigdemont vuelva a la cúpula del partido con cargo orgánico), las cosas cambiarán. «Tiene que redefinir su papel en los próximos tres años. ¿A qué jugarán, a votar con la derecha? Saben que eso les penaliza; en política la incoherencia se castiga», insisten. Puigdemont respondió, sin embargo, a ese vaticinio aver mismo a través de un mensaje en la red social X. «Quizás están mal acostumbrados, pero con Junts no funcionan ni los chantaies ideológicos ni los embudos», escribió. «Cuando hayan digerido que un Gobierno en minoría no puede actuar como si tuviera mayoría absoluta, saldremos ganando todos», añadió.

Ya en el pleno, el diputado Josep Maria Cruset había advertido de que o el Ejecutivo cumple con la promesa de delegar a Cataluña todas las competencias de inmigración, incluido el control de fronteras que el Ejecutivo rechaza ceder, o sufrirá más reveses en las votaciones

vió a demostrar su fuerza alineándose con PP y Vox y dio un portazo a la norma. Un giro de guion que Nogueras justificó aver. «Hemos cambiado el sentido del voto, pero no es un cambio de opinión», sorteó en declaraciones a RAC1.

# Vaticinio

Si bien el primer damnificado de esta decisión es Sumar - Errejón dejó traslucir su malestar dentro del hemiciclo y en los pasillos-, la realidad es que el último puñetazo en la mesa de Junts manda un claro mensaje al Gobierno en los prolegómenos de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Con esta derrota política el PSOE acumula ya 35 votaciones parlamentarias perdidas en el año escaso que va de legislatura.

«Ustedes no pueden guerer nuestro apovo a cambio de nada. Si no cumplen, no tendrán nuestros siete votos. O cumplen o tendrán más derrotas parlamentaria», incidió en la sesión de aver el diputado juntero Josep Maria

# González denuncia que sufrió la coacción del chavismo en la Embajada española

El PP exige explicaciones a Exteriores después de sacar adelante en el Senado, sumando a Junts, el reconocimiento del líder opositor como presidente de Venezuela

### MIGUEL ÁNGEL ALFONSO

MADRID. La crisis en Venezuela imprime nuevos capítulos en su traslación a la política española. Horas después de que el Senado, con la mayoría absoluta del PP pero con el voto añadido esta vez de Junts -dispuesto a marcar terreno frente al Gobierno-, siguiera la senda del Congreso y reconociera a Edmundo González como presidente legítimo del país, el líder oposi-tor se dirigió a la disidencia en un vídeo en que aseguró haber recibido coacciones de dos relevantes dirigentes del régimen de Nicolás Maduro mientras permaneció refugiado en la Embajada española en Caracas antes de que fuera aceptada su solicitud de asilo político. Fuentes del Partido Popular exigieron de inmediato explicaciones al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, sobre esas «amenazas» en una legación que es «suelo español».

González hizo público su comunicado audiovisual para salir al paso de la exhibición por parte del presidente de la Asamblea venezolana, Jorge Rodríguez, de una carta firmada por el opositor asumiendo el triunfo de Maduro, bajo sospecha de fraude, en las elecciones del 28 de julio. El autor de la misiva niega que la escribiera libremente y sostiene que sufrió «coacciones» dentro de la Embajada del propio Rodríguez y de su hermana Delcy, vicepresidenta del Gobierno de Caracas, bajo el temor a represalia.

Las palabras de González llevaron al PP, tras recordar de nuevo el episodio hace unos años de la reunión clandestina en el aeropuerto de Barajas de Delcy González con el exministro socialista José Luis Ábalos, a pedir explicaciones a Albares después de que el Ejecutivo haya negado haber negociado la salida del candidato de Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

«Aún no sabemos qué hizo la vicepresidenta venezolana en su visita a España hace unos años en presencia del entonces número dos del PSOE v de un comisionista de una trama co-



Protesta a favor del candidato opositor venezolano en el Senado. E. P.

rrupta. Pero si sabemos que en esta ocasión ha pisado suelo español (el de nuestra Embajada en Caracas) para amenazar a un dirigente político que ha ganado unas elecciones, tal y como ha reconocido el Congreso de los Diputados», denuncian desde el Partido Popular.

Así, piden al ministro de Asuntos Exteriores que dé explicaciones «en el día de hoy» puesto que «el Gobierno, que decía que no negoció nada con el régimen, permitió la entrada en nuestra embajada de dos altos cargos de la dictadura venezolana para que amenazaran en suelo español a González».

La denuncia del líder del PUD llegó después de un nuevo revés parlamentario al Gobierno en materia de política exterior en menos de siete días, que se suma a su derrota del martes por la noche sobre el límite a los alquileres temporales. El Senado, como se preveía dada la mayoría absoluta del PP, secun-

Delcy Rodríguez, número dos del régimen, fue una de las personas que intimidó al político y diplomático venezolano

dó ayer al Congreso e instó a Pedro Sánchez a reconocer a Edmundo González como «legítimo» ganador de las elecciones venezolanas del 28 de julio.

# «Traspaso de poderes»

La novedad es que esta vez los populares lograron sumar a Junts, además de a Vox v UPN. Los senadores de Carles Puigdemont, a diferencia de la semana pasada cuando no participaron en la votación tras abandonar el hemiciclo para «celebrar la Diada», optaron por votar junto al bloque de la oposición.

La iniciativa recibió 149 sufragios a favor, 102 en contra -los del PSOE y sus socios- y dos abstenciones, las de Agrupación Herreña Independiente (AGI) y Asociación Socialista Gomera (ASG). Por su parte el PNV, que se posicionó a favor en el Congreso el miércoles anterior, no participó esta vez en la votación de una medida que iba más allá de pedir el reconocimiento de González Urrutia como «presidente electo» e incluía, a diferencia de la moción aprobada por la Cámara baja, la exigencia a Moncloa de reclamar al régimen de Maduro que «reconozca el resultado (...) y dé paso a un proceso de traspaso de poderes y de transición a la democracia».



Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, preguntando al presidente del Gobierno en la sesión de control de ayer en el Congreso. EFE

# El PP no negociará un plan de regeneración en el que ve «intenciones» franquistas

Feijóo endurece su discurso contra el secretario general del PSOE, aunque el partido acudirá si el Gobierno le llama para reunirse

# JAVIER ARIAS

MADRID. El PP tiene claro que como partido de Estado su deber pasa por acudir a las reuniones a las que le convoque el Gobierno y no cierra la puerta a volver a reunirse con el Gobierno si este le cita para hablar del Plan de Acción por la Democracia, que el presidente Sánchez anunció genéricamente en abril en respuesta a la investigación judicial abierta a su esposa y que el Consejo de Ministros concretó este martes en un paquete de medidas que penden de la frágil mayoría de sus socios en el Congreso. Pero lo que no harán los de Alberto Núñez Feijóo es negociar un proyecto que, a sus ojos, no es de regeneración sino de «degeneración» y que ya tildan con ironía como el 'plan Begoña'.

Los populares creen que ese proyecto con el que Sánchez busca supuestamente, entre otras cosas, atajar la «desinformación» -un catálogo de una treintena de medidas que incluye un registro de medios y la derogación de delitos como el de ofensa a los sentimientos religiosos- representa exactamente lo contrario. El expresidente gallego, de hecho, se mostró especialmente acre aver con el líder del PSOE en la sesión de control celebrada en la Cámara Baja -la primera con la presencia del presidente del Ejecutivo desde las vacaciones de verano- al compararle con el dic-tador Francisco Franco y acusarle de que su «concepción bananera del poder parece no tener

Según el líder popular, las medidas propuestas por el Gobierno para «fortalecer» la democracia pueden resumirse en dos palabras: «censura» y «persecución». Un endurecimiento del discurso que refleja que cualquier atisbo de cambio en la relación entre los dos principales partidos, tras el importante acuerdo para la renovación del Poder Judicial, se ha disipado.

Sánchez, que se marchó a la

carrera tras contestar las preguntas dirigidas a él, no quiso entrar al capote de Feijóo, pero tampoco aprovechó la ocasión para defender su Plan de Acción por la Democracia. Lo que sí destaco fue la revisión positiva de la previsión del crecimiento de España realizada por el Banco de España, gobernado ahora por el exministro José Luis Escrivá, v el Instituto Nacional de Estadística (INE). «No ha sido el Banco de España, ha sido el señor Escrivá», le espetó Feijóo antes de desear que Escrivá no falle en su diagnóstico v se convierta, en referencia al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en un «Tezanos bis»

# **Dudas entre los socios**

La postura del PP en este nuevo frente abierto por Sánchez coincide con la adoptada por el partido a la hora de negociar el nuevo modelo de financiación autonómica, otro de los asuntos polémicos que el Ejecutivo tiene encima de la mesa. Los presidentes regionales de los populares que han sido citados por el iefe del Gobierno en el marco de las rondas bilaterales abiertas para tratar de negociar de 'tú a tú' con cada comunidad acudirán a Moncloa, pero ya han confirmado que no negociarán bajo ningún concepto nada que no se base en la «multilateralidad». La madrileña Isabel Díaz Ayuso ni siquiera ha confirmado si irá o

Pero más allá del rechazo frontal del PP, el plan que Moncloa trata de impulsar también despierta recelos entre los propios aliados de Sánchez, conscientes de que no existe garantía alguna de que sea posible sacar adelante la batería de medidas que competen a varios ministerios en la Cámara Baja.

A pesar de ello, el mensaje que Sánchez mandó ayer a Génova tras el alborozo en las filas de los populares por verle cada mas débil en el plano parlamentario fue muy claro. «Las legislaturas, según mandata la Constitución, son de cuatro años, por tanto quedan tres años hasta el final», afirmó. Una tesis en la que también incidía posteriormente María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. «Vamos a agotar la legislatura».

# **CIS** septiembre



# El CIS dispara la ventaja del PSOE a casi cinco puntos sobre el PP pese al cupo catalán

# C. CÁNDIDO

MADRID. Ni la financiación singular para Cataluña ni la cuestión migratoria pasan factura al PSOE según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Los socialistas no solo se mantienen por delante del PP en intención de voto sino que amplían su ventaja respecto al sondeo anterior correspondiente al mes de julio. De celebrarse hoy las elecciones generales, el partido que lidera Pedro Sánchez se impondría al de Alberto Núñez Feijóo por 4,5 puntos.

La encuesta, realizada entre el 2 v el 6 de septiembre, es la primera tras el parón veraniego de agosto y el primero desde que el PSC pactara con ERC el controvertido acuerdo de financiación singular para Cataluña que despertó reticencias incluso en las filas socialistas y en plena crisis migratoria en Canarias y Ceuta. En concreto, el estudio del instituto que dirige José Félix Tezanos pronostica un 33% de votos al PSOE frente a los populares, que pierden terreno y e quedarían en el 28,5%.

# Inmigración, primer problema

Vox se mantiene como tercera fuerza pero eleva en casi un punto su previsión hasta el 13,1% coincidiendo -y no es baladí-con que la inmigración es el principal problema para los españoles, por delante del paro, la vivienda o la inflación en este sondeo. También meiora Sumar, con un 7.8% frente al 6.6% anterior a costa de Podemos que cede apoyos.

Este barómetro se ha publicado un día después de que el PP lograse sacar adelante su iniciativa en la Comisión mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas a fin de que éste elabore un informe de fiscalización sobre el CIS desde que Tezanos se hizo cargo de su dirección en 2018.

# LAS CLAVES

PLAN DE ACCIÓN DEMOCRÁTICA

El presidente del PP acusa a Sánchez de buscar la «censura» de la Prensa v la «persecución» POSIBLE ADELANTO ELECTORAL

Sánchez incide en que quedan tres años de legislatura a pesar de su debilidad parlamentaria



Felipe VI y Salvador Illa, en la sala de audiencias de la Zarzuela, antes de su reunión de dos horas. E. P

# El Rey recibe con un «¡Qué bien!» a Illa tras zanjar nueve años de plantes a la Corona

El nuevo presidente catalán se reúne con Felipe VI en el protocolario despacho en Zarzuela, algo que no ocurría desde Artur Mas

# CRISTIAN REINO

BARCELONA. Desde aquel «vengo en son de paz» de Artur Mas hasta el «muy bien, muy contento de estar aquí» de Salvador Illa aver han pasado nueve años. Casi una década, la del 'procés', marcada por el distanciamiento entre la Casa Real y el Palau de la Generalitat. El nuevo jefe del Ejecutivo catalán fue aver recibido en audiencia por el Rey en el Palacio de la Zarzuela. Una reunión, de dos horas, más larga de lo habitual, con motivo de su nombramiento como presidente del Govern el pasado 8 de agosto. El despacho oficial cierra una etapa y abre otra, esta de normalización de las relaciones entre las dos instituciones, la Jefatura del Estado y el Palau de la Generalitat.

Las imágenes del encuentro entre Felipe VI e Illa y las de hace nueve años, entre el Rey y Mas, visualizan el cambio de tercio: muy serios en 2015, sonriendo en esta ocasión. Hacía nueve años que el jefe del Ejecutivo catalán no acudía a la Zarzuela. «Bienvenido, presidente», le recibió el jefe del Estado. «¡Qué bien! Esto no es lo habitual», dijo incluso entre risas el monarca al saludar al dirigente catalán y ver la expectación mediática. «Hoy me he reunido con el Rey, en el marco de la normalidad institucional», afirmó el dirigente catalán en las redes sociales, «El respeto entre instituciones será siempre uno de los principios fundamentales de la acción política de este Gobierno», aseguró.

# Referéndum y el 3 de octubre

Los puentes entre la Casa Real y el Palau saltaron por los aires por el 'procés' y de forma definitiva tras el discurso que pronunció el Rey el 3 de octubre de 2017, dos días después de que el independentismo consumara su amenaza y celebrara el referéndum ilegal. El jefe del Estado llamó entonces a «asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Dere-

cho y el autogobierno de Cataluña». El secesionismo le acusó de liderar el 'a por ellos judicial' y de instigar la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, por el que el Gobierno intervino la autonomía y destituyó al Govern el 27 de octubre, después de la nonata declaración unilateral de independencia.

A partir de entonces, Puigdemont huyó a Bruselas y los sucesivos presidentes de la Generalitat (Quim Torra y Pere Aragonès) rompieron relaciones con la Casa Real, desde la consigna de que «los catalanes no tienen Rey». No obstante, tanto Torra como Aragonès, a pesar de su rechazo a la monarquía, han coincidido en actos con el jefe del Estado, al que han hecho desplantes en público. Las protestas por las visitas del jefe del Estado a Cataluña han ido menguando con los años y en estos momentos son muy minoritarias.

Illa, que prometió el cargo con lealtad al Rey y a la Constitución, una fórmula ignorada por los nacionalistas, ha recuperado la bandera española en su despacho y en las delegaciones de la Generalitat en el extranjero.

# Feijóo corteja con una reunión en Roma a Meloni frente a Sánchez y Abascal

El líder de los populares quiere intentar exportar a España los «avances» en el control migratorio de la mandataria italiana de extrema derecha

### JAVIER ARIAS

MADRID. El Partido Popular no piensa dar tregua al Gobierno en el frente migratorio y por ello Alberto Núñez Feijóo tiene previs-to reunirse hoy en Roma, a partir de las 13:30 horas, con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Un encuentro de calado político que se enmarca dentro de la ronda de contactos con líderes europeos con experiencia en este ámbito de gestión que el líder gallego anunció el pasado viernes tras verse en Atenas con el primer ministro griego Kyriakos

El presidente de los populares cree que Meloni, mandataria al frente del partido de extrema derecha Hermanos de Italia, se ha convertido en un ejemplo a seguir a la hora de frenar las llegadas de irregulares -el partido viene des tacando el hecho de que Italia las hava reducido hasta en un 60% tras sus acuerdos, pro ejemplo, a tres bandas con la UE y Túnez-y que Pedro Sánchez debería tomar nota de lo que hace su homóloga transalpina. Los de Grecia e Italia, precisamente, son los modelos que Feijóo lleva semanas contraponiendo a la hoja de ruta del Ejecutivo para atajar esta crisis, que afecta especialmente a Cana-

«El Gobierno debe entender que este es un reto global que trasciende ideologías y atender el plan contra el descontrol migratorio del presidente Feijóo, que ha sido secundado por 14 comunidades autónomas», aseguraban ayer

Génova se anticipa a las críticas recordando que Sánchez expresó a la líder de Hermanos de Italia sus «ganas de trabajar juntos»

Ve una ventana de oportunidad en el distanciamiento de Meloni y Abascal en Europa para erosionar a este último

fuentes de los populares al trascender la reunión en la capital italiana. Una cita que, ante las críticas del Gobierno por abrazar los discursos más extremos sobre el manejo de la inmigración, Génova preludia con el recordatorio de que Sánchez también mantuvo un encuentro con Meloni en abril de 2023 en que el jefe del Gobierno español sostuvo que «la migración irregular es un problema europeo que exige una respuesta europea». Y que en ese primer encuentro entre los dos mandatarios, ambos constataron «sintonía» y ganas de «trabajar juntos».

No obstante, el PP no quiere que esta visita –Feijóo también se verá con el vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, que es del PPE- sea interpretada como una especie de blanqueo de Hermanos de Italia, identificado como parte de la ultraderecha europea. Y para rebatirlo inciden en que el nuevo primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, también se ha interesado «por los avances notables en política migratoria bajo el mandato de su homóloga italiana».

# La brecha con Vox por Orban

Pero si contrarrestar el discurso gubernamental es uno de los objetivos de este viaje, el otro es incomodar a Vox. Meloni ha ido adquiriendo relevancia paulatinamente en el panorama político europeo desde su ascenso al poder en 2022. El PP europeo -muy critico con ella antes de convertirse en presidenta- decidió hace tiempo intentar atraerla hacia un terreno de juego de mayor moderación al que ella también se ha prestado para ganar influencia.

El gran aliado de la primera ministra italiana hasta el momento en España había sido Vox. Santiago Abascal presume de «amistad personal» con Meloni, quien ha acudido en varias ocasiones a los macroactos políticos de la dere cha radical española. Pero el PP ha visto una ventana de oportunidad para erosionar a sus rivales con la división de los partidos integrantes de este ecosistema ideológico en el Parlamento Europeo. El húngaro Víktor Orban ha congregado en torno a su nuevo grupo a los de Abascal, pero Meloni ha preferido quedarse alineada con los conservadores, liderado en su día por Margaret Thatcher. El líder de Vox optó por responder a la reunión de hoy ironizando con que Feijóo puede aprender mucho de su interlocu-

# **ECONOMÍA**



El presidente, Pedro Sánchez (c.), firma un nuevo acuerdo en pensiones con patronal y sindicatos en presencia de la ministra Elma Saiz. E. P.

# Los cambios en la jubilación parcial y activa, aún sin fecha para entrar en vigor

La reforma de las pensiones eleva la edad de retiro a los 65,2 años y se desploman por debajo del 30% quienes se jubilan antes de tiempo

# LUCÍA PALACIOS

MADRID. El Gobierno firmó ayer con los sindicatos y la patronal el último acuerdo en pensiones que modifica las actuales normas para la jubilación parcial y activa, entre otras medidas, sin saber cuándo entrará en vigor la nueva ley que cambiará las reglas para compatibilizar empleo

y pensión. Incluso su puesta en marcha está en riesgo puesto que, por el momento, no cuenta con los apoyos necesarios para tramitarse en el Congreso.

Es más, dos de los socios habituales del Gobierno, Bildu y BNG, trasladaron ayer su disconformidad con este acuerdo –el 21 alcanzado de la mano del diálogo social– poco después de ser rubricado por el presidente, Pedro Sánchez, en un acto en el que estuvo acompañado por los dirigentes de CC OO, UGT, CEOE y Cepyme, Unai Sordo, Pepe Álvarez, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente, así como por la ministra de la

Seguridad Social, Elma Saiz.

«Ustedes pueden negociar con quien quieran, pero el diálogo social no sustituye al Poder Legislativo», advirtió en el Congreso el portavoz de EH Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo, que señaló que desde su formación no se sienten «concernidos» con este acuerdo «ni en los contenidos ni en las formas». Previamente, el diputado del BNG, Néstor Rego, también anticipó que su partido «no va a aceptar este tipo de chantaies» y no apovará esta reforma.

El Ejecutivo tiene ahora por delante un complicado proceso negociador para tratar de amarrar los votos necesarios para poder aprobar la ley que permitirá a todos los trabajadores (no solo a los de la industria manufacturera) jubilarse de forma parcial hasta tres años antes y poder compatibilizar un empleo con el 100% de la pensión a partir del quinto año de demora. Además, ya no será necesario tener toda la ca-

El sistema de pensiones, aún en números rojos, es más generoso con quienes han cotizado menos años y por menos dinero rrera de cotización para poder acceder a la jubilación activa y esta modalidad de retiro será además compatible con los incentivos de demora.

Estas mejoras, sin embargo, no podrán aplicarse si finalmente el Gobierno no lograr recabar los votos necesarios para su validación en el Congreso, puesto que necesitan ser aprobadas por el Poder Legislativo, a diferencia del nuevo sistema de coeficientes reductores o la colaboración de las mutuas en los procesos de recuperación de las bajas traumatológicas. Y Junts y ERC también han manifestado sus discrepancias con este último acuerdo.

### Las penalizaciones funcionan

Lo que va están dando sus frutos son las medidas de la reforma de las pensiones que se pusieron ya en marcha en la anterior legislatura. La edad de jubilación efectiva se ha elevado a 65.2 años, máximo histórico, en los algo más de dos años y medio que llevan en vigor las nuevas penalizaciones a la jubilación anticipada y los mayores incentivos a la demorada. Así, las jubilaciones anticipadas han caído en los dos últimos años por debajo del 30%, un nivel nunca conocido, y también se ha reducido el período de adelanto: en la actualidad solo el 17% de los que anticipan su jubilación lo hacen 24 meses antes, frente al 46% previo a la reforma. La ministra Saiz también avanzó que son cerca del 10% las personas que se jubilan más tarde de la edad legal, el doble que antes.

Sin embargo, lo que no se consigue por el momento alcanzar es el equilibrio financiero, en parte porque se mantiene prácticamente intacta la generosidad de las pensiones españolas, que está «muy por encima» del crecimiento esperado del PIB español, según advierte un informe elaborado por el Instituto Santalucía. Esta generosidad, además, es mayor para quienes han cotizado menos años y menos dinero.

# Las mujeres menores de 25 años ya ganan más que los hombres

La brecha salarial se reduce diez puntos en la última década hasta el 8,7%, cuatro puntos menos que la media europea, según Funcas

# LUCÍA PALACIOS

MADRID. Sigue siendo una asignatura pendiente, no solo en España, sino en la mayor parte del mundo, pero se está avanzando. La brecha de género se ha reducido en diez puntos porcentuales en la última década e incluso en el caso de los jóvenes se ha producido el sorpaso: las mujeres menores de 25 años ganan ya más que los hombres gracias a que tienen una mejor formación. Así lo asegura un informe de Funcas publicado ayer con motivo de la celebración del Día Internacional de la Igualdad Salarial en el que analiza el salario por hora que reciben, de media, mujeres y hombres en España.

Concretamente, la brecha salarial se ha recortado más de la mitad en diez años al pasar de estar en el 18,7% en 2012 al 8,7% en 2022. Este fenómeno de reducción se ha producido en la mayor parte de países comunitarios, pero ha ido más rápido en España. De esta forma, el país ha pasado en esta última década a estar por debajo de Europa en brecha salarial, a superarlo, puesto que se sitúa ahora cuatro puntos por debajo de la media de la Unión Europea (12,7%).

Las mayores brechas salariales de género se encuentran en países del este de Europa, pero también en Austria y Alemania, donde rondan el 18%. En Bélgica, Rumanía e Italia, países con tasas de actividad femenina relativamente bajas, la brecha salarial de género se situaba por debajo del 6%. El único país europeo en el que el salario por hora de las mujeres supera al de los hombres es Luxemburgo, donde ellos ganan un 1% menos.

Esta fuerte reducción de las diferencias salariales no puede desvincularse del «vuelco formativo» de las generaciones más jóvenes de mujeres. Su nivel educativo, más alto, por término medio, que el de sus pares varones, ha contribuido a su acceso a puestos de trabajo de mayor categoría y remuneración, y es por esto que desde 2019 se ha producido ya el sorpaso entre los menores de 25 años. A medida que las generaciones más antiguas, con una

La reducción de esta diferencia de salarios por género ha ido más rápido en España que en el resto de países europeos brecha salarial más elevada, se jubilan y salen del mercado laboral, son reemplazadas por cohortes de trabajadores jóvenes entre quienes la desigualdad salarial es significativamente menor o, incluso, se revierte.

Por eso también la brecha salarial en España es muy sensible a la edad. Si las jóvenes ya ganan un 3,8% más que los varones de su misma edad, esta pauta cambia drásticamente entre los trabajadores de mayor edad. Así, en el grupo cercano a la edad de jubilación (55-64 años) la brecha salarial alcanza el 13,5%, y en el grupo de mayores de 65 años, aunque muy pocos siguen trabajando, la desigualdad es aún más pronunciada.

Otro elemento que es crucial en la reducción de la brecha salarial es que cada vez más mujeres trabajan a jornada completa.

# EE UU ejecuta un recorte agresivo de tipos de medio punto para evitar una recesión

La Reserva Federal se muestra optimista sobre el futuro de la economía, pero abre la puerta a nuevas bajadas este año

### CLARA ALBA

MADRID. Decisión histórica de la Reserva Federal (Fed) en EE UU, que saca toda la artillería en medio de los recientes temores a una recesión en el país. El organismo presidido por Jerome Powell optó ayer -aunque no por mayoríapor la opción más agresiva que tenía para calmar al mercado: un recorte de los tipos de interés de 50 puntos básicos, el doble de lo previsto por buena parte de los inversores, hasta dejar la tasa de referencia en un rango de entre el 4,75% v el 5%.

«Los indicadores recientes sugieren que la actividad ha seguido expandiéndose a un ritmo sólido», indicó la institución. Un tono optimista que Powell también trasladó después ante los medios, consciente de que sus palabras pueden afectar más a Wall Street que la propia decisión de política monetaria. Su mensaie fue claro: la Fed ha hecho lo correcto y han ajustado tanto porque así lo permite la situación.

«La economía está fuerte en general y la decisión de hoy refleia la reciente confianza en que la resistencia del mercado laboral puede mantenerse, una variable que está ahora menos tensa que justo antes de la pandemia», señaló el presidente de la Fed. «Las expectativas de inflación están bien ancladas», añadió.

Pese a ello, el organismo sí reconoció cierta preocupación por la desaceleración en la creación de empleo y el aumento de la tasa de paro. Una variable que se convertirá en el foco de sus próxi-



Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed) de EE UU. REUTERS

mos movimientos, con la inflación avanzando firme al objetivo del 2%. De hecho, la Fed abrió la puerta a nuevos ajustes en los tipos hasta dejarlos entre el 4,25% y el 4,5% a final de año, en un escenario marcado por las elecciones presidenciales en el que la deriva económica pesa, y mucho, entre los votantes

# Reacción del mercado

Más allá del optimismo y la confianza de Powell en su mandato, la reunión de este miércoles puede considerarse histórica por varios motivos. Primero, porque pone fin al ciclo alcista que la Fed inició en 2022, llevando los tipos de interés a máximos de 23 años. Y segundo, porque este recorte, el primero desde el acometido en marzo de 2020, ha causado una fuerte división en las últimas semanas entre los que apostaban por este movimiento y los que preveían que el ajuste se quedaría en 25 puntos básicos.

Con la decisión final ya sobre

El organismo abre la puerta a nuevos ajustes de aquí a final de año, pese a la presión de las elecciones presidenciales la mesa, lo que ha quedado claro es que la Fed ha empezado a tener mucho más en cuenta el riesgo de reaccionar tarde a un posible frenazo económico. «La economía de EE UU es enorme y compleja: v el efecto de un cambio en la política de tipos tarda entre 12 y 18 meses en filtrarse por completo», explican desde la gestora Federated Hermes.

La búsqueda del equilibrio no es fácil. Sobre todo porque, pese al mensaje de fortaleza, los grandes movimientos como el de ayer pueden ser interpretados como una señal de que la Fed sabe algo más que el mercado sobre los futuros riesgos que pueden llegar.

# El INE revisa dos décimas al alza el crecimiento de la economía en 2023 hasta el 2.7%

### EDURNE MARTÍNEZ

MADRID. Después del espaldarazo que dio el martes el Banco de España a las previsiones económicas para 2024, este miércoles fue el Instituto Nacional de Estadística (INE) el que revisó al alza sus propios cálculos de crecimiento del año pasado, hasta el 2,7%, dos décimas más de lo indicado.

El INE hace un repaso más extenso e indicó que en 2021, 2022 y 2023 el PIB creció más de lo que habían calculado. En detalle, en 2021 el PIB creció un 6.7%, tres décimas más de lo inicialmente previsto hasta ahora, por lo que la recuperación tras el hundimiento por la pandemia fue más vigoroso de lo que parecía. En 2022 la actividad económica creció un 6,2%, cuatro décimas más, v el año pasado el PIB avanzó un 2,7% en lugar del 2,5% calculado inicialmente.

# 36.400 millones más

Con todo esto, la economía ha crecido nueve décimas más desde 2021. Desde el Ministerio de Economía valoraron positivamente estos datos y aseguraron que esta revisión refleja un «crecimiento mayor, más equilibrado y fiscalmente responsable» de España. Apuntaron a que el crecimiento se ha visto impulsado por la demanda interna, la fortaleza del mercado laboral, la mayor inversión y el tirón del turismo extraniero.

Estas revisiones conducen a una estimación del PIB anual precios corrientes de 1.498.324 millones de euros en 2023, 36,400 millones más en términos nominales que lo anteriormente calculado

# Iryo perdió casi 80 millones en 2023 en plena guerra de precios con Ouigo y Renfe

La operadora de trenes italiana tuvo un resultado peor que la francesa pese a transportar a 6 millones de viajeros, un 30% más

# E. MARTÍNEZ

MADRID. El ministro de Transportes. Óscar Puente, está convencido de que el ferrocarril está viviendo «su mejor momento», pero los resultados económicos de las tres operadoras de alta velocidad no lo respaldan. La italiana Iryo ha perdido 79 millones en 2023, su primer año completo operando en España, según las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil y recoge Europa Press. Son resultados mucho peores que los 25 millones que perdió en 2022, aunque hay que tener en cuenta que aquel año solo operó durante unas semanas.

Los resultados de Iryo son peores incluso que los de sus rivales en la alta velocidad, la también privada Ouigo y la pública Renfe. La firma francesa, cuyos billetes 'low cost' han sido criticados en muchas ocasiones por Puente por «arrastrar a pérdidas» a las demás operadoras, perdió 42,7 millones de euros en 2023, mien-

Los accionistas apoyan el plan de negocio de la compañía, que espera amortizar la inversión en los próximos años

tras que Renfe Viajeros tuvo 65 millones de pérdidas, aunque aún son cuentas no consolidadas.

# 6 millones de viajeros

Los ingresos de la italiana ascendieron a 212 millones de euros tras transportar a 6 millones de viajeros, un 30% más que Ouigo (4,6 millones) y presentar una ocupación media (asientos vendidos por tren) que roza el 66%. La compañía ha invertido 900 millones en 2023 y ha aumentado de 169 a 522 personas su plantilla tras un despliegue de sus trenes por todo el país y una oferta que combina promociones y asientos 'premium'.

De hecho, los accionistas han expresado formalmente la intención de facilitar cualquier apoyo financiero a la empresa con el fin de asegurar la continuidad de la sociedad para hacer frente a los compromisos de pago con terceros. Irvo está participada al 45% por el operador público italiano Trenitalia, al 31% por AirNostrum y al 24% por Globalvia.

Su cuota de mercado ascendió al 27% en 2023 y apunta que más de la mitad de sus costes (51%) fueron destinados a pagar cánones a Adif por el uso de la infraestructura, mientras que un 10% fueron costes energéticos.

La empresa indica, además, que estos resultados están en línea con sus expectativas porque están en plena inversión que amortizarán en unos años.

# Israel inicia «una nueva fase» en la guerra con ataques tecnológicos contra Hezbolá

Otros catorce miembros de la milicia chií mueren al estallar sus walkie-talkies solo una jornada después de la explosión masiva de sus 'buscas'

### MIKEL AYESTARAN



JERUSALÉN. Una segunda ronda de explosiones en aparatos de comunicación volvió a golpear ayer a Hezbolá y al menos catorce personas murieron y cientos resultaron heridas. La escala del ataque fue menor que la del martes, pero volvió a mostrar la vulnerabilidad de la red de comunicación interna de la milicia libanesa, totalmente expuesta ante la infiltración del enemigo, que primero hizo explotar los 'buscas' empleados por el Partido de Dios y después los walkie-talkies.

Al poco de conocerse esta segunda operación, el ministro de Defensa hebreo, Yoav Gallant, explicó que la guerra entra en «una nueva fase» en la que «el centro de gravedad se está desplazando hacia la frontera norte». Eso «significa que estamos desviando cada vez más fuerzas, recursos y energía hacia el norte», dijo.

La tensión crece por segundos y el secretario general de la ONU, António Guterres, apuntó a que «la lógica de explotar todos estos artefactos es hacerlo como un ataque preventivo antes de una operación militar importante. Es la indicación que confirma que existe un grave riesgo de una dramática escalada en Líbano y hay que hacer todo lo posible para evitarla». La diplomacia ha sido incapaz de frenar la escalada entre Hezbolá e Israel y de lograr un alto el fuego en Gaza que pueda rebajar la tensión regional.

La milicia chii clama venganza y todos esperan escuchar las palabras del secretario general,



Miembros de Hezbolá portan los ataúdes de los compañeros caídos el martes durante su funeral en Beirut. WAEL HAMZEH / EPA

Hasán Nasrala. La sensación de inseguridad es total y las explosiones llegaron a los funerales de los milicianos fallecidos el martes, donde se vivieron escenas de pánico y se pidió por megafonia a los presentes que quitaran las baterías de sus teléfonos. Los medios libaneses indicaron que los walkie-talkies afectados también formaban parte de una nueva partida de aparatos comprados por el Partido de Dios.

El caos volvió a apoderarse del Líbano veinticuatro horas después de las explosiones simultáneas de los 'buscas', que dejaron doce muertos y miles de heridos, algunos en estado crítico. El diario The New York Times, citando fuentes de seguridad, aseguró que el Mossad logró manipular cada uno de los aparatos antes

de su llegada a Líbano y colocó una pequeña carga de explosivo junto a la batería. Los dispositivos estaban programados para emitir un pitido durante varios segundos antes de explotar.

La empresa taiwanesa Gold Apollo negó haber fabricado los dispositivos AR-924, la mayoría de los que sufrieron la explosión, y aseguró que la responsable de producirlos es una compañía europea denominada BAC, con sede en Budapest. Como es habitual en estas ocasiones, Israel ni confirma ni desmiente su implicación, pero cada vez que hay un golpe de esta magnitud a las pocas horas comienzan las filtraciones al rotativo estadounidense y otros medios en los que se explican algunos detalles clave.

The Jerusalem Post indicó, por

su parte, que fue una operación conjunta del Mossad y de la inteligencia militar israelí, y el portal Axios dijo que se eligió lanzar el ataque «por temor a que el grupo pudiera haber descubierto su operación secreta».

# De Gaza a la frontera norte

Desde Israel no hubo comentario oficial sobre las explosiones en Libano, pero el responsable de Defensa, Yoav Gallant, defendió la línea de los objetivos fijados por Benjamín Netanyahu a comienzos de semana. Tras anunciar el inicio de la «nueva fase» en la guerra, dijo que la prioridad es «devolver a los residentes de las comunidades del norte a sus hogares de manera segura». La 98 División del ejército salió de la Franja y se dirigió a la fron-

tera norte, un movimiento para asegurar la zona lo antes posible.

Desde que estalló la guerra en Gaza comenzaron los ataques diarios de Hezbolá en solidaridad con Hamás y decenas de miles de israelies tuvieron que dejar sus casas por miedo. La milicia chií busca obligar a Israel a repartir sus esfuerzos, pero ha contenido sus pasos para no provocar una guerra a gran escala.

Las miradas apuntan a la frontera libanesa cuando la guerra en Gaza está a punto de cumplir un año y en el día en el que la Asamblea General de la ONU, por abrumadora mayoría, exigió a Israel poner fin a su ocupación ilegal de los territorios palestinos en los próximos doce meses. Catorce países votaron en contra, entre ellos Estados Unidos.

# La ONU denuncia la impunidad de Netanyahu

MERCEDES GALLEGO

Corresponsal

NUEVA YORK. Días antes de que los líderes del mundo converjan en la sede de Naciones Unidas para la Cumbre del Futuro, que abrirá la Asamblea General de la ONU, el futuro le ha explotado en la cara a miles de personas del Líbano. Visiblemente preocupado, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a los países que hagan un control efectivo de la tecnología civil.

«Me preocupa mucho más el impacto dramático en la vida de civiles, mujeres, niños y ancianos, que el de una Tercera Guerra Mundial», reflexionó en un marco de condena a la impunidad internacional «de cualquier país, entidad militar, milicia o lo que sea, que sienta que puede hacer lo que quiera y no le pasará nada». Sin embargo, no citó a Israel, con cuyo primer ministro, Benjamin Netanyahu, no sostie-

ne buenas relaciones después de que este pidiera su dimisión por las críticas al bombardeo de Gaza y suspendiera sus encuentros.

El jefe de la ONU admitió que la figura del secretario general — que ocupa desde 2017— «no tiene poder, ni dinero», por lo que utiliza cuanto puede las dos principales herramientas a su alcance: su voz y su capacidad para convocar a personas de buena voluntad para abordar y resolver los problemas, que en la próxima

cumbre anticiparán los relativos a la inteligencia artificial (IA).

Tampoco tiene mucho más eco la Asamblea General, el órgano más democrático de la ONU, que también carece de dientes para hacer cumplir sus resoluciones, aunque si conlleva un enorme peso moral. Ayer, pese a las intensas presiones de EE UU, votó por 124-14 a favor de despojar a Israel de su derecho a la autodefensa en Gaza, Cisjordania y Jerusalén del Este.

# El Constitucional alemán avala el cordón sanitario a la ultraderecha en el Bundestag

AfD había denunciado su marginación por el resto de los partidos a la hora de presidir comisiones parlamentarias

JUAN CARLOS BARRENA



BERLÍN. La formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha fracasado judicialmente en su intento de forzar la adjudicación de la presidencia de alguna de las comisiones parlamentarias del Bundestag -la principal Cámara germana-, que le niegan y bloquean desde hace años el resto de las formaciones políticas democráticas, El Tribunal Constitucional germano estableció ayer que AfD no tiene derecho a esos cargos, da igual que sea la comisión de Exteriores, Defensa o Justicia, y rechazó tajantemente una demanda del partido xenófobo y euroescéptico.

El máximo tribunal señaló además que el cese forzado del diputado de AfD Stephan Brandner como presidente de la comisión de Justicia tampoco atenta contra la ley fundamental de la República Federal, origen de la denuncia. Brandner fue destituido por decisión de los restantes partidos miembros de la comisión que presidía tras el atentado terrorista contra la sinagoga de Halle en octubre de 2019, en el que un neonazi asesinó a dos personas e hirió a otro par en la vía pública tras fracasar en su intento de asaltar el templo hebreo.

El diputado de AfD difundió entonces un tuit en el que criticaba a políticos de otros partidos por «rondar» las sinagogas con velas. Aunque se disculpó posteriormente por su mensaje en redes sociales, rechazó las llamadas a que dimitiera como presidente de la comisión de Justicia del Bundestag. A partir de enton-



Alice Weidel, colíder de Alternativa para Alemania (AfD), interviene en el Bundestag. C. BILAN / EFE

ces y tras su destitución, los restantes partidos bloquearon todos los intentos de Alternativa para Alemania de situar a uno de los suvos al frente de uno de estos órganos parlamentarios.

# Autonomía

En todo caso, los jueces concedieron a AfD el derecho a un trato igual a la hora de formar las diferentes comisiones del legislativo germano, pero subrayaron que «la organización de elecciones para determinar los presidentes de las comisiones y la destitución del presidente de la comisión de Justicia entran dentro del ámbito de la autonomía procesal del Bundestag» y especificaron que los diputados y grupos

Por su número de diputados debería ostentar normalmente al menos tres de esos cargos

parlamentarios carecen de «derechos específicos de estatus» para presidir las comisiones. Los máximos responsables de dichos órganos son los encargados de convocarlas v dirigirlas.

Durante la actual legislatura los candidatos de Alternativa para Alemania no lograron las mayorías necesarias para presidir varias comisiones del Bundestag. aunque por su número de diputados deberían ostentar normalmente al menos tres de esos cargos. El Segundo Senado del Tribunal Constitucional germano admitió que estos órganos deben ser, en principio, «una imagen miniaturizada del pleno» y «reflejar su composición». En realidad, esto exige un reflejo fiel de la fuerza de los grupos parlamentarios representados en el pleno.

Sin embargo, prosigue el tribunal en su resolución prolija, «el principio de reflejo no se aplica a las comisiones y funciones que tienen un carácter meramente organizativo y que, por tanto, no están sujetas a la influencia del principio de igualdad de participación en las tareas asignadas al Bundestag en virtud de la Lev Fundamental»

# Ucrania destruye con drones un depósito de munición en Rusia

R. M. MAÑUECO Corresponsal

моsců. A la espera de que Estados Unidos y Reino Unido levanten a Ucrania las limitaciones de uso de misiles contra obietivos en el interior de Rusia, durante la madrugada de ayer las fuerzas de Kiev lanzaron un nuevo ataque con drones contra varias regiones enemigas. Uno de estos bombardeos alcanzó el depósito de municiones de una base militar en la provincia de Tver, causando un gigantesco incendio, explosiones de los proyectiles almacenados y la evacuación de varias localidades cercanas.

El cuartel se encuentra en las inmediaciones de la ciudad de Torópets, a unos 450 kilómetros al noroeste de Moscú y muy cerca de la frontera bielorrusa. No hay informes de posibles víctimas.

Êl gobernador local, Ígor Rudenia, ordenó la «evacuación parcial» de algunas de las aldeas circundantes mientras los bomberos trataban denodadamente de extinguir el fuego y hacer que cesaran las detonaciones. Los residentes de la región escribieron en redes sociales que se incendió una unidad militar recientemente ampliada, donde se construyeron varios depósitos de gran tamaño. Aseguraron que no hubo ninguna advertencia sobre la inmediatez del ataque.

Algunos canales de Telegram apuntan que en las instalaciones del arsenal podrían almacenarse misiles antiaéreos S-400 y S-300, cohetes para lanzaderas Grad (granizo), munición de 82 mílímetros y cartuchos para armas automáticas. Según Andrii Kovalenko, jefe del Centro de Lucha contra la Desinformación anexo al Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, allí tendrían también misiles Iskander-M y cohetes enviados por Corea del Norte.

# Portugal promete mano dura contra los pirómanos

# DANIEL DE LUCAS

La lucha contra el fuego continúa en Portugal, donde más de cuarenta focos seguían aver activos. El Gobierno luso decretó el estado de calamidad en los municipios afectados por los incendios en el norte y centro del país, que desde el pasado fin de semana

han causado siete muertos y al menos 123 heridos. Las hectáreas calcinadas superan las 60.000. La situación, según los medios portugueses, está «descontrolada» en zonas como Águeda, al sur de Aveiro y cerca de Oporto, y preocupa el avance de las llamas en Arouca.

El primer ministro, Luís Mon-



Un vecino del pueblo de Águeda, cerca de Oporto. AFF

tenegro, prometió mano dura contra los ciudadanos que provoquen incendios: «No vamos a escatimar esfuerzos en la acción represiva. No podemos perdonar a quien no tiene perdón». Al menos cuatro personas han sido detenidas por este motivo.

El dispositivo contra los incendios está formado por 5.000 bomberos, 1.700 vehículos y 29 aviones. Portugal cuenta, además, con el apoyo de países como Italia, Francia y España, que ayer envió un equipo de 230 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.



Laura Loomer, bajando del mismo avión en el que viajó Trump a Pensilvania el 11 de septiembre. REUTERS

# La nueva sombra de Trump

Laura Loomer. A sus 31 años, esta amante de las teorías conspirativas se suma a la lista de gurús del magnate



i Kamala Harris gana, la

Casa Blanca olerá a curry». La autora de la frase es Laura Loomer, una mujer de 31 años que se ha convertido en noticia por realizar comentarios como el anterior y por ser la nueva aliada de Donald Trump en la campaña electoral. En Estados Unidos, las imágenes de Loomer bajando del avión privado en el que viajaba el expresidente para asistir al debate que tuvo lugar en Pensilvania han generado una serie de interrogantes.

¿Ouién es? ¿Cuál es su relación con Trump? Su figura ya era conocida por muchos usuarios de las redes sociales, terreno en el que Loomer, licenciada en Periodismo, se desenvuelve como pez en el agua para expresar sus ideas racistas, homófobas, tránsfobas y antimusulmanas. Llegó a catalogar el islam como «un cáncer» y en 2017 celebró la muerte de miles de inmigrantes en el Mediterráneo. También se burló del fallecimiento de Sheila Jackson Lee, política demócrata que en su día fue miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos: «Incluso estando en su lecho de muerte, esta puta del gueto no pudo sacarse el nombre de Trump de la boca. Diría que descanse en paz, pero todos sabemos que los demócratas mentirosos que han destrozado nuestro país van a ir al infierno

Loomer también desarrolló una breve carrera política. En 2020 ganó las primarias republicanas en el distrito de la residencia de Trump, ubicada en Florida. El magnate la felicitó por su victoria, pero más tarde perdió las elecciones para la Cámara de Representantes del mismo área, ante la demócrata Lois Frankel.

Loomer es conocida por difundir información falsa y teorías conspirativas en internet, sobre temas tan delicados como el 11-S. De hecho, acompañó al magnate hace unos días durante la tradicional conmemoración de la tragedia en Nueva York, hecho que despertó una polémica inmensa en el país, ya que esta mujer había acusado al propio

Ejecutivo estadounidense de planear los hechos. «El 11-S fue un autoatentado», expresó en sus redes sociales. También acusó al presidente Joe Biden de estar detrás del primer atentado frustrado contra el expresidente del 14 de julio.

La polémica mujer ha trabajado como activista en diferentes organizaciones de extrema derecha. En 2017 se unió al Proyecto Veritas, creado por James O'Keefe v especializado en la difusión de vídeos manipulados sobre figuras políticas y diversas teorías de conspiración.

# Oposición de Vance

La relación entre la activista y el expresidente no es una cosa reciente. Según el diario The New York Times, Loomer habría visitado Mar-a-Lago, la residencia de Trump, al menos en nueve ocasiones desde 2021. El periódico también informó en abril que el magnate había sopesado la posibilidad de contratarla para su campaña, pero la idea fue des-cartada tras ser aconsejado por el Partido Republicano, que se encuentra muy preocupado por la situación actual. Una voz autorizada como la del candidato a vicepresidente J. D. Vance manifestó que «no me gustan los comentarios que ha hecho sobre Kamala Harris; no deberíamos estar centrados en eso»

Durante el debate presidencial, Trump afirmó que «los inmigrantes se están comiendo los perros y los gatos de Springfield», palabras que jugaron en su contra, ya que fueron desmentidas rápidamente. Casualmente, dos días antes, Loomer publicó lo siguiente en Twitter: «Haitianos caníbales en Ohio. Se están comiendo las mascotas de la gente». Los conservadores la señalan como la responsable de que el expresidente realizara esas desafortunadas declaraciones.

Trump calificó a Loomer como «un espíritu libre». También se expresó en sus redes: «Ella no trabaja para la campaña. No estoy de acuerdo con las declaraciones que ha hecho pero, al igual que los millones de personas que me apoyan, está cansada de ver cómo los marxistas y fascistas de la izquierda radical me atacan violentamente y me desprestigian, ¡hasta el punto de hacer cualquier cosa para detener a su oponente político, ¡yo!».

Su esposa Jovita Kaminckyte; su hija Andrea; sus hermanos, Ignacio y Pilar; sus hermanos políticos, Manolo y Deivis; y demás familia de

# Don Andrés Fernández Vera

Que falleció el pasado día 18 de agosto, a los 64 años de edad Q.E.P.D.

Agradecen las manifestaciones de pésame recibidas, y al mismo tiempo les ruegan la asistencia a la misa, que por el eterno descanso de su alma se celebrará el próximo viernes día 20 de septiembre, a las ONCE de la mañana en la Basílica de la Virgen de las Angustias de Granada, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.

Granada, 19 de septiembre de 2024

# El Parlamentobritánico 'indulta' a Starmer tras recibir 100.000 euros en regalos

# I. GURRUCHAGA

LONDRES. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha recibido más de 100.000 euros en forma de entradas para espectáculos deportivos y musicales, alojamientos y ropa para él y para su mujer desde que fue elegido como líder del Partido Laborista en 2019. El periódico Financial Times fue el primero en señalar durante la campaña electoral que superaba al resto de diputados en su gusto por los regalos.

La afición de Starmer por el fútbol y su pasión por el Arsenal le impiden renunciar a ver partidos. Clubes de fútbol, entre ellos su favorito, le han obseguiado con entradas. El primer ministro alega que los responsables de su seguridad le aconsejan que no vaya al estadio con sus amigos, como hacía antes, y que para ver los encuentros le regalan invitaciones a los palcos reservados.

La contabilidad de los regalos recibidos suma también cuatro accesos para un concierto de Taylor Swift –para él, su mujer v sus hijos adolescentes- v otros dos para un espectáculo de celebración navideña. El resto se debe a su relación con un miembro de la Cámara de los Lores, Waheed Alli, reconocido como la primera figura pública que se declaró musulmán y gay.

# **EN GRANADA 2024**

PUBLICACIÓN QUE RECOGERÁ EL DIRECTORIO EMPRESARIAL MÁS COMPLETO Y ACTUALIZADO DE LA CIUDAD

Queremos conectar y dar a conocerel tejido empresarial de la ciudad

¿Quieres que tu empresa forme parte de Quién es Quien 2024?



# 32 TUSANUNCIOS

# **SELECCIONAMOS PARATI LOS MEJORES SERVICIOS** AUTOCARES MARTÍN CORRAL TLF: 958 925 376 www.alquilerautocaresengranada.com.es ATRODAM HOAD TLF: 958 928 761 www.tiendamascotasgranada.com.es CLINICA DENTAL DIEGO COBOS DIEGO COBOS TLF: 958 927 831 www.dentistasgranada.com.es DELTA ELEVACIÓN, S.L. deltaelevación TLF: 958 918 414 www.maquinarialogisticagranada.com.es GEMA ÁBALOS MUÑOZ Gema TLF: 958 927 815 Abalos www.abogadasengranada.com.es MUEBLES BAILÓN TLF: 958 928 526 301 05.11



# MODO FIN DE SEMANA + CONECTADO A LA INFORMACIÓN

# **SÁBADOS Y DOMINGOS:**



Entrega a domicilio o en tu kiosko habitual

Suplementos especiales: y Revista SEMANA

# ADEMÁS, CON IDEAL+:

- -Acceso ilimitado a la información
- -Newsletters exclusivas
- -App más rápida, atractiva e intuitiva

# Suscribete al PACK FINDE



Todo ventajas

Más información: ideal.es | 958 809 809 ext.1 (De lunes a viernes de 100 a 14.00)

# NAVEGAR POR LA INFORMACIÓN DE AYER Y HOY NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL

www.tiendademueblesgranada.com.es

# VENTAJAS DE KIOSKO Y MÁS

Suplementos y revistas distribuidas con el periódico

Ventajas y experiencias del CLUB del SUSCRIPTOR

Acceso a la hemeroteca con **ejemplares** de los últimos 90 días

Acceso ilimitado a todo el contenido de IDEAL

# Suscribete al PACK NAVEGA

# IDEAL<sup>†</sup>



Todo ventajas

Más información 958 809 809 ext. 1



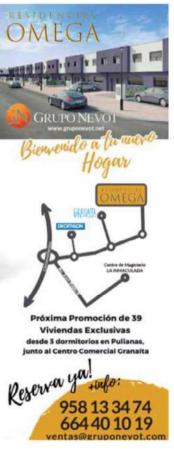

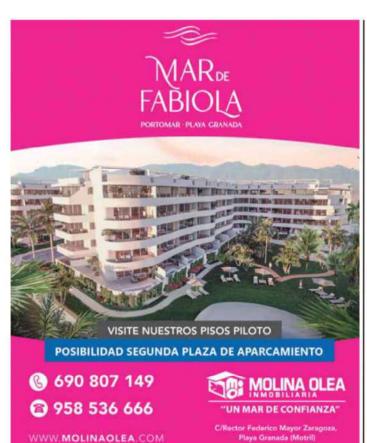





JUNTO AL CAMPO DE GOLF

Con la garantia post-venta de GRUPO MAYFO

Viviendas de 2 y 3 dormitorios

Estilo mediterráneo-contemporáneo Cocina amueblada Climatización Aerotermia para ACS Ventanas PVC Calificación energética B

601 643 240 958 536 190









WWW.SISOLUCIONESINMOBILIARIAS.ES



Guille Abascal, entrenador del Granada, en uno de los entrenamientos durante la pretemporada del equipo rojiblanco. RAMÓN L. PÉREZ

# El reto de superar un momento delicado

Balance. El Granada se expone a un juicio sumarísimo ante su público, un equipo que no há alcanzado la regularidad esperada bajo el mando de un entrenador, Guille Abascal, cuestionado pero todavía optimista

RAFAEL LAMELAS



l reto del Granada y sobre todo de su cuerpo técnico es superar un momento delicado en lo deportivo dentro de una vorágine social que se extiende por la grada y ya mira al palco. Será su cuarto concurso en Los Cármenes, donde todavía no ha ganado, con dos derrotas y

un empate. Se exponen a un juicio sumarísimo ante su público, que ya sentenció hace tiempo a la directiva con su petición generalizada de dimisión. El equipo no ha alcanzado la regularidad esperada y, sobre todo, una identidad. El entrenador. Guille Abascal, está cuestionado pese a que

este viernes solamente arranque la sexta jornada. La guillotina metafórica va cavó sobre el granadino Óscar Cano en el Tenerife y si los rojiblancos no ganan al Málaga, puede trasladarse al coliseo del Zaidín. Estas son las sietes cuestiones clave para evitar un desenlace crítico.

### Una indefinición que pesa

Abascal ha trasladado propósitos de intenciones en sus comparecencias, pero la escuadra no ha definido aún su personalidad. Pretende que el Granada sea vertical y juegue al espacio, que domine las áreas y controle las transiciones. El equipo ha concedido menos en las últimas citas, pero lo suficiente como para encajar goles, el gran lastre de una plantel que ha marcado en todos los encuentros, pero que no sostuvo tres ventajas que terminó regalando para perder (Albacete) o empatar (Deportivo y Elche).

# El riesgo de Tognozzi se paga

Matteo Tognozzi tenia claro que, tras lo de Sandoval, sería él quien propondría el nuevo entrenador, pero asumió riesgos cuando apostó por alguien fuera del escaparate convencional como Guille Abascal. Esto suponía que, en caso de un mal arranque, todos los prejuicios iban a aflorar, como así ha sido. Aunque el italiano mantiene la confianza y el sevillano seguro que conserva el optimismo en salir del bache, en la planta noble también hay debate.

# Una lesión que alteró todo

La baja de Luca Zidane ha sido un duro contratiempo porque, además de buen portero, es excepcional en su contribución al juego con los pies. El fichaje de Marino sobre la marcha evidenció que no había una fiabilidad plena en torno a Marc Martínez, aunque de momento está siendo la alternativa bajo palos.

# Una debilidad a solventar

Ni con línea de cuatro atrás ni con tres centrales ha terminado de funcionar la zaga. Solo en Ferrol se quedó a cero y Luca Zídane tuvo que hacer algunas paradas de mérito. Desde que hay carrileros, los rivales atacan con profusión la espalda de Neva, sin que el Granada le ponga remedio hasta la fecha. En Elche jugaron cuatro zagueros que lograron el ascenso, pero que en Primera no funcionaron unidos. Manda una señal

COMPETIR, APRENDER, DISFRUTAR JAIME MORENTE

# Eficiente recurso



BP. Estas siglas hacen referencia a toda acción a balón parado. Las reanudaciones de juego un recurso a tener en cuenta. Su trabajo, tanto en ataque como en defensa, permite sumar o perder puntos. Muestra de ello fueron los dos tantos del Granada en Elche.

En fútbol, dentro de un contexto teórico, siempre se han considerado cuatro fases: la ofensiva, la defensiva y las dos transiciones, ataque-defensa y defensa-ataque, pero este para-

digma empieza a quedarse obsoleto. Uno de los principales motivos que hace postular la inclusión de las ABP es su incidencia directa en la consecución del objetivo final, hacer gol. La estadística confirma que más de un tercio de los tantos se producen de esta manera. Más aun si incluimos las segundas jugadas derivadas. Y es que en el fútbol actual las interrupciones son omnipresentes, más aún en España en comparación con otros campeonatos. Muchos entrenadores,

estudiosos de lo que pueda ha-cer mejorar el rendimiento de su equipo, ven un filón a la hora de acortar el plazo para generar peligro en área en contraria. He aquí el motivo por el cual las ABP está cobrando cada vez más fuerza como una quinta fase del juego. Nos guste más o menos, la vía más corta, y no por ello menos bonita, es el envío a esa zona

En conclusión, podemos afirmar que estas situaciones del juego no son, a priori, dificiles de

entrenar ya que, en definitiva, dependen del grado de complejidad que se quiera implementar. Además, bien trabajadas, pueden llegar a ser muy dificiles de defender, ya que normalmente el jugador ofensivo parte con una posición corporal ventajosa a diferencia del defensor. Esto hace que un equipo inferior sobre el papel, sea capaz de aumentar su capacidad competitiva sea cual sea el rival. ABP, eficiente recurso, cuestan poco, generan mucho. Reflexionemos pues

preocupante sobre los refuerzos alternativos

### Centrocampistas

### Hongla, el 'imprescindible'

Martin Hongla no ha empezado bien la campaña, pero es el único pivote defensivo v esto se acusa en los entramados tácticos. En su ausencia, el Granada varió el sistema. Con su disponibilidad, Abascal ahora decide en libertad, pero su baja volverá a pasar otras veces, bien cuando se lesione o sancionen, también cuando haya convocatorias de selecciones. A su lado, no queda claro si el titular tiene que ser Trigueros, Villar o Ruiz.

# Reinier amplía el abanico

La llegada de Reinier amplía las opciones ofensivas, pero al mismo tiempo afecta a la titularidad de algún peso pesado. En sus dos encuentros, se ha movido ligeramente escorado a la izquierda, desde donde interviene a ratos y protege poco. Su creatividad ha de aparecer con balón, pero para ello el Granada ha de tener fases de dominio o de ataques frecuentes.

### Delanteros

# El predilecto y los dos gallos

Puede que Uzuni y Boyé hayan estado 'despistados' con el mercado abierto, pero parece un lujo no contar con ellos estando disponibles, por más que en su dia Weissman goleara sin piedad en el Valladolid de Segunda. El albanés ya rompió su sequia en el Martinez Valero. Mantener al argentino de suplente si está recuperado, el fichaje más caro del actual Granada, asoma complejo, aunque depende del resto del reparto. A veces, tener tanto donde elegir es un arma de doble filo. Queda por ver si Abascal se cortará o si sale triunfante.

# Las entradas para el derbi se agotan

Las entradas para el Granada - Málaga se agotaron este miércoles antes del mediodía porque lo que se presume un lleno técnico en el primer derbi andaluz que se celebra esta temporada en Los Cármenes, el viernes a las 20.30 horas. El club rojiblanco solo venderá los pases que cedan los propios abonados voluntariamente, a través del mecanismo ha bilitado en la página web oficial de la entidad.

La expectación es máxima en torno a este partido, en el que está garantizada en la zona visitante la presencia de 500 malaguistas que seguramente serán muchos más por otros sectores.

# Un Málaga de la casa, en su mejor momento social tras salir del pozo

El rival del Granada sigue bajo administración judicial pero ha batido récord de abonados y es el club de Segunda con más canteranos

### R. LAMELAS

GRANADA. El Málaga está instalado en una crisis institucional desde hace años, con reclamaciones respecto a su propiedad desde los tiempos del catarí Al Thani que impiden su venta. Tocó fondo en

lo deportivo cavendo hasta la 1ª RFEF, la antigua Segunda B. Sin embargo, pasa por su momento de mayor apoyo social en años, subido en la ola del ascenso con el que ha regresado a la división de plata. Llama la atención porque el club blanquiazul estuvo once temporadas consecutivas en Primera y llegó a disputar la Liga de Campeones con aquel potentado proyecto inicial del jeque, pero la espiral negativa en la que se sumió casi provoca el hundimiento del club que nació, precisamente, cuando desapareció el CD Málaga.

No se sabrá a ciencia cierta quién es el dueño, sumido en líos judiciales, pero el malaguismo está más unido que nunca. 26.550 abonados tiene el equipo de la Costa del Sol y una lista de espera de más de 13.000 aficionados han dejado pequeña La Rosaleda.

«Hay un ciclo positivo después de años de decadencia», sostiene Pedro Luis Alonso, periodista del diario Sur. «Hay gente joven que ha desarrollado un sentimiento de pertenencia y la ciudad está de moda, en crecimiento, con perspectiva demográfica de superar a

Sevilla», argumenta. Unos carnés baratos, que además premian la fidelidad del que se subió al carro antes del ascenso combinan para generar un ambiente mágico en torno al equipo, con boom en la venta de camisetas, tanto actuales como 'vintage'.

«Como entidad, sigue inestable, No habrá compra del club hasta que no se aclare bien su propiedad, pero la gestión está siendo más ordenada», apunta Alonso, aunque el administrador judicial. José María Muñoz, también ha sido criticado en su labor.

El Málaga ha encontrado un horizonte de la mano del director deportivo Loren Juarros y la apuesta por el retorno de un entrenador con raíces en la casa como Sergio Pellicer. Los blanquiazules han mirado a la cantera y son los que tienen más 'cachorros' en su primer equipo. Destacan apariciones recientes como la de Antoñito o Aarón Ochoa.

Además, el Málaga cuenta con un fuerte respaldo de las instituciones públicas. Se lleva cerca de 2.4 millones esta temporada respecto al millón de la pasada, entre lo que da el ayuntamiento y la Diputación. Desde el consistorio se escenificó la semana pasada el patrocinio principal por 999.460 euros. A ello se uniría un millón más si el curso que viene está en Primera. La Diputación, por su parte, aporta 800,000 euros sumando distintas promociones de carácter turístico. A todo ello se suman el ayuntamiento de Benahavís o la fundación pública de servicios Cueva de Nerja, dependiente de la Subdelegación del Gobierno.

Málaga ciudad y provincia toman conciencia de la importancia de su equipo más representativo de fútbol y su afición está ilusionada, como tratará de mostrar este viernes con un desembarco importante en Los Cármenes. Un campo vetusto, nada que ver con La Rosaleda, que mejorará aún más sus prestaciones al ser designada como una de las sedes del Mundial 2030.



El director general del Málaga, Kike Pérez, y el alcalde Francisco de la Torre, en el centro de la imagen, en la presentación del patrocinio del consistorio al equipo de fútbol por una temporada más. MÁLAGA CF

# De los partidos tensos a un hermanamiento presidencial que cambió la manera de mirarse

El clásico de Andalucía oriental tuvo momentos crudos en el pasado, pero de un tiempo a esta parte las aficiones de respetan

GRANADA. El Granada - Málaga es el clásico del fútbol de Andalucía oriental, aunque para ello se sume la historia con otras denominaciones. Los aficionados veteranos recuerdan la tensión de aquellos derbis mientras que los más jóvenes han disfrutado del res-

peto actual, consolidado en los últimos años, que data de los peores momentos de los rojiblancos, en Tercera, cuando los hermanos Sanz, Paco y Fernando, ejercían de presidentes. El Málaga ejerció de rival en el trofeo de pre sentación y entre los seguidores hubo un deseo mutuo de suerte que se solidificó incluso cuando coincidieron en categoría.

Para mirar al pasado crudo queda la labor de historiadores del Granada como José Luis Ramos Torres, «El primer duelo entre equipos de ambas capitales fue en la temporada 33/34, en Málaga, en el campo Baños del Carmen. Fue un Malacitano 1 -Recreativo 2, en Tercera, y hubo palos hasta para el apuntador», refresca gracias a sus investigaciones. «En noviembre del 34, en la liguilla de ascenso a Segunda. hubo un Recreativo 2 - Malacitano 1. Ambos subieron, pero de nuevo se pelearon. La gente, en la carretera, tiraba piedras a los coches con matrícula de Málaga. También bolas de nieve», cuenta Ramos Torres.

# El gato y los boquerones

En 1966, se jugaron estar en Primera en una eliminatoria. El CD Málaga, conservar la categoría v el Granada, subir. «Cuentan las crónicas que vinieron 4.000 malagueños al viejo Los Cármenes», apunta Ramos Torres. Los incidentes se redujeron. 2-1 en la ida y 1-1 en Málaga, con lo que triunfaron los granadinos. «Se cuenta que un grupo de ellos llevaba un gato de rojiblanco al iban dando boquerones», asegura el historiador.

En 1968, pugnan por primera vez en Primera, en la inauguración de la tribuna cubierta del viejo estadio. «2-0 para el Granada; ese ya lo viví», narra Ramos Torres. «Los malagueños insultaron al Diamante Rubio, un seguidor que animaba en las gradas. Este les mostró su panza para exhibir que lo que hacía le daba de comer», añade como anécdo-

En lo más reciente, una sola victoria del Málaga CF en el Nuevo Los Cármenes, en la temporada 16/17 por 0-2 -los nazaries descendieron-. El último en Segunda, en la 22/23, triunfo agónico rojiblanco por 1-0 en el minuto 90, marcado por Sergio Ruiz.

# Derrota cruel del debutante Girona en el Parque de los Príncipes

Gazzaniga encajó un gol ridículo por debajo de las piernas en el minuto 90 tras haber frenado al PSG con paradas antológicas

### IGNACIO TYLKO

El novato Girona conoció en el Parque de los Príncipes la crueldad del deporte rey en la máxima competición continental. Resulta que el argentino Paulo Gazzaniga había completado un partido excepcional, con paradas que habían dejado seco a todo un PSG y sobre todo a Dembélé, pero en el último minuto encajó un gol absurdo. Nuno Mendes se internó por la izquierda, lanzó a duras penas un centro-chut y el balón se le coló al portero entre las manos v por debajo de las piernas. Ni siquiera le sirve la justificación de que había rozado un defensor.

Es cierto que había merecido ganar con creces el conjunto francés a los puntos, pero venció de la forma más dura para un enemigo que se estrenaba en estas lides. A base de sacrificio y gran orden colectivo, los albirrojos habían sobrevivido ante un enemigo que aspira al título por presupuesto, jugadores y técnico, aunque respecto a Luis Enrique las opiniones son encontradas.

No pintaba nada bien el panorama para los catalanes en la puesta en escena. Quizá cohibidos por lo que supone debutar en un escenario histórico y frente a un gran aspirante el trono continental, en el primer cuarto de hora estuvieron a merced de un PSG muy activado. La presión alta ordenada por Luis Enrique, unida a las dudas visitantes, generaron gran incertidumbre en la escuadra capitaneada por Stuani, a sus cerca de 38 años el segundo debutante más veterano en la historia de la Champions. Solo supera al uruguayo el griego Tasos Mitropoulos, quien se estrenó con Olym-



Nuno Mendes celebra el gol que derrotó anoche al Girona en el Parque de los Príncipes. REUTERS

piakos ante el Rosenborg con 40 primaveras.

Pudo dos veces adelantarse el campeón francés, pero primero Krejci desvió un disparo de Zaire-Emery con marchamo de gol y luego Marco Asensio lanzó muy cerca del palo tras un lujo de Emery con el pase de tacón. A partir de ahí, sin embargo, el Girona encontró la pausa para descansar con el balón, evitar las temidas transiciones del rival y no pasar más apuros hasta el descanso.

Incluso los gerundenses asomaron un par de veces por el área parisina. Van de Beek se resbaló cuando Bryan Gil le había filtrado un pase interesante y más tarde Safonov, portero ruso fichado del Krasnodar por 20 millones v

1-0 **PSG-GIRONA** 

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pa-cho, Nuno Mendes, Zaire-Emery, Vitinha (Doué, min. 63), Fabián (Kang-in Lee, min. 63), Fabián (Kang-in Lee, min. 63), Dembélé (Beraldo, min. 90+2), Asensio (Kolo Muani, min. 38) y Barcola (Neves, min. 63).

Girona: Gazzaniga, Arnau, David López, Krejci, Miguel Gutiérrez, Van de Beek (Portu, min. 58), Oriol Romeu, Iván Martín (Solis, min. 66) Tsygankov (Francès, min. 88), Stuani (Danjuma, min. 58) y Bryan Gil (Asprilla, min. 66).

Gol: 1-0: min. 90, Gazzaniga (p.p.)

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania). Amarilla a Marquinhos, Krejci, Oriol Romeu y Gazzaniga.

titular por la lesión de Donnarumma, se anticipó a Stuani en un centro de Miguel Gutiérrez. Acabó en nada, pero fue una ac-cion larguísima del Girona en la que hasta tres veces el balón volvió a Gazzaniga. Conlleva enorme riesgo, como se comprobó el pasado fin de semana ante el Barça, pero es el estilo que propone Míchel y que ha conducido al Girona hasta la Champions.

# Lesión de Asensio

Cerca del entreacto, Asensio sufrió su enésima lesión muscular y fue reemplazado por Kolo Muani, más ofensivo que el balear. La peor noticia entonces para el Girona es que Oriol Romeu, su medio de cierre, y Krejci, el notable

# LIGA DE CAMPEONES (J1)

# Jugados el martes

| Hora |
|------|
| 0-3  |
| 3-1  |
| 9-2  |
| 3-1  |
| 2-0  |
| 1-3  |
|      |

### Jugados aver

|                             | Hora |
|-----------------------------|------|
| Bolonia-Shakhtar Donetsk    | 0-0  |
| Sparta Praga-Salzburgo      | 3-0  |
| Brujas-Borussia Dortmund    | 0-3  |
| Paris Saint-Germain-Girona  | 1-0  |
| Manchester City-Inter Milán | 0-0  |
| Celtic-Slovan Bratislava    | 5-1  |

|                            | Hora  |
|----------------------------|-------|
| Feyenoord-Bayer Leverkusen | 18:45 |
| Estrella Roja-Benfica      | 18:45 |
| Atlético-Leipzig           | 21:00 |
| Mónaco-Barcelona           | 21:00 |
| Atalanta-Arsenal           | 21:00 |
| Brest-Sturm Graz           | 21:00 |

central checo encargado de las anticipaciones, se cargaron pronto con una amarilla.

Aumentó el ritmo tras la reanudación. El Girona se gustaba y por momentos hasta dominaba, aunque sin generar peligro, pero las contras del PSG eran tremendaS. Dembélé dispuso de una ocasión pintiparada, pero se entretuvo y Krejci primero le aguantó la carrera y luego hizo un quite colosal. También Gazzaniga le hizo una parada soberbia a Ousmane.

El PSG merecía ya ir por delante, pero su falta de gol provocó que Luis Enrique mirase al banquillo para realizar un triple cambio. Llamativo que prescindiese a la vez de Vitinha, Fabián v el joven Bartola, tres de sus figuras, pero es que Doué, Neves y Kangin Lee son canela fina. Enfrente, Míchel buscó más frescura y músculo con las incorporaciones de Solís, Portu, Daniuma v Asprilla.

La presión de los galos se intensificó en el tramo final. Perdonó Kolo Muani, aunque no fue una ocasión tan clara como la que abortó el argentino Dibu Martínez en la final del Mundial de Catar. Gazzaniga hizo una intervención estratosférica en un remate a bocajarro de Hakimi, pero cuando el Girona acariciaba un punto heroico llegó la fatalidad.

# Ancelotti abraza el vértigo agarrado a un muro

# ÓSCAR BELLOT

MADRID. Pese a completar otro partido mediocre, el Real Madrid se alzó el martes con tres valiosos puntos frente al Stuttgart en la primera aparición del vigente campeón de Europa en la nueva Champions. A los blancos les sigue faltando orden, frescura y fútbol,

pero se manejan como nadje en el caos, lucen una pegada formidable y tienen a un portero prácticamente inexpugnable. Suficiente para ir tirando mientras sus futbolistas alcanzan esa velocidad de crucero que, Carlo Ancelotti se muestra convencido, acabará llegando más pronto que tarde.

A la defensiva en sala de pren-

sa, Carletto lanzó un alegato a favor de ese juego directo y vertical que, a falta de un organizador al uso, caracterizará seguramente a este Real Madrid que dispone de velocistas consumados. «Tenemos que trabajar más en la posesión. pero nunca hay que olvidar que la manera más sencilla de hacer daño es acercarse a la portería rival lo más rápido posible», acotó el transalpino en respuesta a una pregunta sobre los padecimientos que había tenido que soportar su equipo frente al Stuttgart.

Asume Ancelotti que las carac-

terísticas de sus atacantes son más propias de ese estilo rockanrolero que caracterizaba al Liverpool de Jürgen Klopp que de un ejercicio pausado en el que prime el toque. Rodrygo, Vinicius y Mbappé son prodigiosos a la carrera pero sufren más en espacios reducidos y el perfil de centrocampistas tan exuberantes como Valverde, Bellingham o Tchouaméni invita asimismo a un ida y vuelta que tie-ne ventajas evidentes, pero que también acarrea riesgos.

Si pudo darse semejante lujo el Real Madrid ante un contrincante desabrido como el Stuttgart fue, sobre todo, porque disfrutó de un cancerbero aún más inmenso desde que regresó a los terrenos de juego en la recta final del pasado curso.

Courtois volvió a completar una actuación sobresaliente frente al conjunto suabo con seis paradas, casi todas de enorme mérito. El de Bree es un muro y luce más imponente que nunca. Desde que regresó a la acción la pasada temporada, ha participado en doce encuentros y ha dejado nueve veces la portería a cero.

# El sueño europeo del Barcelona comienza en Mónaco

El proyecto de Flick debuta en la Champions con la novedad de Ansu Fati y con la moral por las nubes tras el excelente inicio liguero

### DANIEL PANERO

Extender la euforia a Europa. Ese es el objetivo que tiene el Barcelona hoy en Mónaco. El conjunto que dirige Hansi Flick se estrena en Liga de Campeones con un partido peligroso. Lo es por la felicidad que rodea al conjunto azulgrana, por los malos recuerdos que trae la máxima competición continental en los últimos años y, sobre todo, porque el rival ya sabe lo que es hacer daño al Barça hace apenas seis semanas. El Joan Gamper, que terminó 0-3 para los monegascos, avivó el proyecto de Flick y ahora llega el momento de cobrarse venganza y presentar credenciales en el Viejo Continente.

«No se puede comparar el partido del Gamper con el de ahora. Estamos más metidos en la competición y los jugadores saben lo que tienen que hacer. Nos enfrentamos a un rival muy fuerte, un equipo muy bueno, pero sabemos que empezamos la mejor competición del mundo y estamos listos y en la buena dirección», afirmó Flick ayer. El técnico germano sabe que su rival le dio su peor noche como azulgrana, pero también que el Barça en un mes y medio ha mutado.

Y es que el Barça llega al debut en la Champions con unas sensaciones diametralmente opuestas a las que mostró en el Joan Gamper. Ese día todo salió al revés. Los culés perdonaron ocasiones, fueron frágiles y hasta dejaron dudas en el apartado físico. Nada que ver con la avalancha que se ha desatado desde que comenzó la Liga. Los azulgranas ahora dominan todos los aspectos del juego, saben que aquel



Hansi Flick, durante el entrenamiento llevado a cabo ayer por el Barça antes de viajar a Mónaco. EFE

compromiso puede quedar en una anécdota y han viajado a Mónaco con la idea de dar un golpe encima de la mesa.

### Un rival rocoso

Empezar con buen pie es clave para el Barça. Por eso Flick no hará rotaciones más allá de las obligadas por lesión. Vuelve Ansu Fati a la máxima competición continental dos años después tras superar sus problemas físicos, pero no estarán Araujo, Christensen, Gavi, Marc Bernal, Frenkie de Jong, Dani Olmo ni Fermín López, el último en recaer cuando va había completado parte de la sesión con el grupo. Estas ausencias condicionarán un once en el que Cubarsí e Iñigo Martínez volverán a la zaga, en el que Marc Casadó jugará junto a Pedri en la medular y en el que Raphinha po-

### MÓNACO-BARCELONA

Mónaco: Köhn, Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique, Camara, Zakaria, Ben Seghir, Golovin, Akliouche y Embolo.

Barcelona: Ter Stegen, Koundé, Cubarsi, Iñigo Martínez, Balde, Marc Casadó, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres y Lewandowski.

Árbitro: Allard Lindhout (Países Bajos).

Hora: 21:00 h. Stade Louis II.

Televisión: Movistar Liga de Campeones.

dría volver a la mediapunta para dejar su sitio en el extremo a Ferran Torres.

Enfrente estará un equipo que ya le dio un disgusto al Barcelona hace un mes y medio y que tiene armas suficientes como para volver a dar la campanada. Y es que el Mónaco dio en el Gamper una exhibición de fortaleza defensiva y demostró que físicamente es un equipo muy poderoso. Los pupilos de Adi Hütter saldrán al Stade Louis II con el objetivo de repetir la gesta, pero conscientes de que el equipo de Flick ha mejorado. «No podemos tomar como referencia ese partido, porque desde entonces han logrado cinco victorias en cinco partidos», recordó ayer el técnico austríaco del Mónaco.

El primer adversario del Barça llega a la cita, no obstante, en un gran estado de forma. El Mónaco ha comenzado bien el campeonato liguero, suma diez puntos de los doce primeros en juego y está consiguiendo que sus jugadores más importantes, como Zakaria, Camara o Golovin, tengan mucho protagonismo. El sábado goleó 0-3 al Auxerre y llega lanzado al duelo.

### Muere a los 59 años Salvatore Schillaci, el héroe inesperado del Mundial de Italia

### Ó BELLOT

MADRID. Salvatore 'Totò' Schillaci, el héroe inesperado del Mundial de 1990 celebrado en Italia, falleció ayer a los 59 años. El que fuera delantero de Messina, Juventus, Inter de Milán y Jubilo Iwata llevaba un par de años luchando contra un cáncer de colon que ha acabado llevándose su vida por delante. Italia y el mundo del fút-bol al completo lloran la desaparición de un jugador singular que terminó erigiéndose en protagonista de una Copa del Mundo en la que muy pocos contaban con verle brillar.

Nacido en el seno de una humilde familia de Sicilia y forjado en las filas del Messina, dio el salto a la Juventus en 1989, justo un año antes del

> Mundial que cambiaría su vida. El entonces seleccionador italiano. Azeglio Vicini. le convocó a

última hora

como recambio de dos delanteros de la talla de Gianluca Vialli v Andrea Carnevale y Schillaci superó las expectativas con creces.

Anotó dos goles en la fase de grupos y volvió a dejar su impronta en las eliminatorias. marcando en octavos ante Uruguay, en cuartos frente a Irlanda y también en semifinales contra Argentina, que acabó tumbando a la 'Azurra' en la tanda de penaltis. Suyo fue igualmente el tanto que decantó a favor de la anfitriona el partido por el tercer y cuarto puesto disputado frente a Inglaterra. Aquella fue la sexta diana de Schillaci en un torneo del que fue máximo goleador y que le catapultó hasta el segundo puesto en la pelea por el Balón de Oro de aquel año que se llevó el alemán Lothar Matthäus.

# La ilusión de Simeone empieza con la pesadilla del Leipzig

### ISAAC ASENJO

MADRID. Asegura que no es una obsesión, pero sí una ilusión grande. Diego Pablo Simeone, en su duodécima temporada consecutiva en la máxima competición continental, no esconde sus ganas de conquistar Europa después de quedarse en dos ocasiones con la miel en los labios. El Atlético de Madrid ya tiene activado el 'modo Champions' para medirse al Leipzig, una de las pesadillas del Cholo en los últimos tiempos.

Ningún club ha invertido tanto en reforzar su plantilla como los rojiblancos, que han desembolsado 185 millones con el anhelo insistente de lograr una competición que les falta, con tres finales perdidas de forma dramática.

Para ello el Atlético debe recuperar su característica fiabilidad en el Metropolitano en el inicio de este camino. Resulta obligado lograr la victoria ante la joya de la corona futbolística de Red Bull, un enemigo germano con el que los colchoneros tienen cuentas pendientes desde la pandemia. Y es que el único enfrentamiento previo en competiciones europeas entre ambos conjuntos fue en los cuartos de final, a partido único, del curso 2019-20, ganado 2-1 por

### ATLÉTICO-LEIPZIG

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Giménez, Azpilicueta, Lino, De Paul, Koke, Gallagher, Griezmann y Julián Álvarez.

**Leipzig**: Gulacsi, Henrichs, Geertruida, Klos-termann, Lukeba, Raum, Kampl, Haidara, Sesko, Xavi Simons y Openda.

Árbitro: Halil Umut Meler (Turquía).

Hora: 21:00 h. Metropolitano.

Televisión: Movistar Liga de Campeones.

el equipo alemán en el José Alvalade en Lisboa.

Tumbar al Atlético está entre las grandes gestas de unos toros rojos que llegan al duelo días después de romper la racha invicta en la Bundesliga del Bayer Leverkusen, lo que marca el fin de una época dorada para los de Xabi Alonso y, además, reafirma su capacidad para competir en la élite. Más allá de la entrada de Julián Álvarez en lugar del noruego Sorloth, no barrunta muchos cambios el Cholo respecto al grupo que salió a escena ante el Valencia.



Rubén Guerrero atrapa el balón con fuerza, el 'center' y 'techo' de la nueva plantilla del Covirán confía en dar la talla en la pintura y ofrecer su mejor versión. РЕРЕ НАВІ́М

# «Al ser el más grande, me tocará pelearme y ser duro en la zona»

### Rubén Guerrero Pívot del Covirán

El 'center' malagueño cree que el equipo sacará partido a su versatilidad y al mayor entendimiento con el tiempo

VÍCTOR M. ROMERO



GRANADA. El marbellí Rubén Guerrero es el techo de la nueva plantilla del Covirán con 213 centímetros. Y acepta de buen grado «pelear duro en la zona con los más grandes de la ACB».

-¿Cómo son las primeras sensaciones en Granada?

Agradables, con mucho trabajo, es lo que toca ahora, con buenos entrenamientos y la preparación de cara al primer partido, que llegará ya pronto. Contento.

¿Cómo fue venir al Covirán, es timula estar tan cerca de casa?

-Hombre, a posteriori está muy bien vivir cerca de casa, pero no fue un factor decisivo para venir aquí, eso no tiene por qué determinarlo, fue más el proyecto y la oportunidad que iba a tener como

-¿Son dos objetivos, olvidar el descenso con Obradoiro y el crecimiento personal?

-Así es, espero a nivel colectivo hacer la mejor temporada posible, sabemos que somos capaces de cumplir metas y que todo acabe bien. Luego, a nivel individual, quiero 'encontrarme' de nuevo, dado que el año pasado no tuve mucho protagonismo, creo que puedo aportar cosas al equipo.

¿Supongo que habrá hablado con Pablo Pin sobre recuperar la mejor versión como hace dos campañas?

-Sí, sí, hemos conversado sobre ello y el papel que quiere para mí dentro del equipo, y lo que yo quiero dar y ofrecerme para ayudar, estamos en ese camino, de volver al nivel y sobre todo en beneficio del equipo.

¿Coincidió con Edgar Vicedo, de la actual plantilla a quién conocía ya a fondo?

-Además de Edgar, coincidí con Sergi García en algunas ventanas de la selección. También he jugado contra Jacob, Scott, 'Pera', Elias, Jonathan... casi todos ellos. Amine también. El grupo es fantástico y como personas hacen fácil ser aceptados, formar un bloque sólido, compacto, y adaptarnos mutuamente.

Está en la madurez de su carrera, ¿le gustaría que Scariolo contara con usted algún día?

-Me encantaría, siempre me ha hecho feliz ir a las ventanas, porque es la recompensa al trabajo de la temporada y agrada que te lo reconozcan, es un premio y una motivación para hacerlo mejor. -¿Desde que se fueron los hermanos Gasol hay un vacío en el poste bajo para la selección?

-Si, el 'cinco' es una posición di-fícil, pero se fueron los Gasol y el resto tenemos que dar un paso adelante e intentar ayudar, si es posible, al equipo nacional.

-¿Cómo ve la plantilla, le pare-ce equilibrada, giró hacia virtudes más defensivas?

-Pienso que todavía es pronto para valorarlo, dado que estamos en la pretemporada, pero quizá sea un punto fuerte como dice la defensa. En algunos partidos ya se ha visto que si estamos unidos, juntos, con ayudas, nos hacemos duros en el rebote y así corremos, por lo que seremos una plantilla correosa y difícil de batir. Quedan dos semanas por delante y mucho por progresar y mejorar, pero creo que construimos un equipo de buen nivel.

-¿Cómo analiza la competencia de 'center' con Jacob Wiley e Iván Aurrecoechea?

-Es lo normal que haya reparto de tiempo en la pista. En ACB nadie goza de minutos asegurados, hay que ganárselos en los entrenamientos, con trabajo a tope y, también, aprovechar las oportunidades que aparezcan en los partidos. Será difícil, somos tres para

### Amistoso a puerta cerrada con Tenerife

El Covirán culminará el domingo (13.30 horas) los partidos de pretemporada frente a La Laguna Tenerife. Será en el Estadio a puerta cerrada. La afición tendrá que esperar para ver a Kramer y Costa de rivales.

una posición, pero la competencia nos hará mejores, es algo propio del trabajo.

-¿Los resultados no importan mucho ahora, pero en Cartagena hubo inspiración y, tam-bién, determinación por su parte cerca del aro como quería Pablo Pin?

-Sí, es verdad que ahora mismo son más importantes las sensaciones que ganar o perder, pero siempre sabe mejor vencer. En el segundo partido contra Murcia estuvimos muy vivos y activos en defensa, nos avudamos un montón. Sobre la determinación, Pablo lo dice, quizá somos tres pivots generosos y poco egoístas a la hora de finalizar, optamos por dar un pase más, y nos pide eso, que en la pintura, si se puede, acabemos o saquemos una falta, y si nos dan el balón, aprovechar la ventaja cuando ésta se produzca, sin buscar más. -¿Existe buen bloqueo aunque quizá no se prodiga tan-

Exacto, se hace hincapié en hacer buenos bloqueos. Hay margen de mejora para entendernos con los bases y que no solo los exteriores queden liberados y estén cómodos para tirar. Quizás se atasca un pelín el dos por dos, pero se va a corregir con el tiempo, esa conexión llegará, está claro.

to el pase interior del base?

-En una plantilla corta en centímetros, ¿se considera un jugador especial?

–Soy el más grande, asumo la responsabilidad de pelearme duro con los pívots más altos de los rivales, no es nuevo, ya lo hice en otros equipos. Aunque pudiera faltar estatura tenemos versatilidad, jugadores para distintas posiciones, y eso nos da más velocidad y rítmo.

-¿Acepta lo de correr? -Claro, hay que ser rápidos, aunque existen muchos quintetos, todavía no estoy muy seguro del estilo, pero creo que el modelo será ese, aprovechar las virtudes para correr la pista, ahí tenemos un extra para sacar dos, cuatro o seis puntos que te darán la salvación,

### canastas fáciles y claves. -¿Se conforma con la permanencia?

-Creo que ninguno tiene ese pensamiento, debemos ir partido a partido. No hay una meta fija ya, a día de hoy. Si jugamos bien todo llegará seguro sin preocuparnos.



Un momento de la presentación de la Carrera de Aspace en el Ayuntamiento de Granada. IDEAL

# La Carrera de Aspace tendrá lugar el 6 de octubre

La prueba granadina oincidirá con el Día Mundial de la Parálisis Cerebral

GRANADA. La Asociación Granadina de Atención a Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE), en colaboración con la Concejalía de Deportes del Avuntamiento de Granada, organiza la novena edición de la Carrera-Marcha Solidaria Aspace el día 6 de octubre, a las 10:00 horas, coincidiendo con el Día Mundial de la Parálisis Cerebral

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, Jorge Iglesias, declaró en la presentación de la carrera que «ésta es una actividad que se confunde entre lo deportivo y lo social con el objetivo de mejorar la calidad

de vida de las personas con parálisis cerebral. Desde el Ayuntamiento de Granada entendemos la práctica deportiva como un elemento de integración especialmente eficaz en el caso de las personas con discapacidad. Además, su práctica genera valores asociados al mundo del deporte como el esfuerzo, la superación, la autoestima, la motivación v el trabajo en equipo». Encarnación Navas, presidenta de ASPA-

CE Granada agradeció «la labor que desde abril realizan todos los trabajados de Aspace para hacer realidad esta carrera. También quiero destacar el apoyo del Ayuntamiento y de los patrocinadores». Por su parte, Poli Servián, responsable de la Fundación Caja Rural de Granada, firmó que «nuestro objetivo es apoyar a los colectivos vulnerable» y reconoció que Aspace es un ejemplo de gestión».

La prueba está abierta a todas las categorías, desde niños hasta senior y discapacitados, ya que es una actividad inclusiva. Las inscripciones se pueden hacer en www.carreraaspacegr.com hasta el día 1 de octubre. El precio es de 10 euros, aunque se rebaja a los 8 euros para los menores de 15 años. También se puede colaborar a través del dorsal 0. Los beneficios de esta edición irán destinados a la adquisición de un microbús adaptado.

### Recorrido

La salida y llegada estarán situadas en calle Mercedes Gaibrois 39 (sede de ASPACE Granada). La carrera, de 5,5 kilómetros, comenzará a las 10.00 horas y pasará por Camino Bajo de Huétor, Profesor Albareda, Puente Verde, Rda Duque de Galatino, Paseo del Violón, Paseo del Salón, Plaza del Humilladero, Paseo de Las Angustias, Plaza Bibataubín, Plaza Mariana Pineda, Ángel Ganivet, Puerta Real, Acera del Darro, Puente Blanco, Poeta Manuel de Góngora, Bruselas, Avenida de América, Rotonda Europa, Camino de Los Abencerrajes, El Partal. Torre Ouebrada v llegada en calle Mercedes Gaibrois (sede de Aspace).

Protesta de los clubes por las tasas en instalaciones

Medio millar de deportistas de diferentes clubes de Granada, de fútbol y otros deportes, se manifestaron en la Plaza del Carmen para protestar por lo que ellos consideran «una subida abusiva» de las tasas para el uso de las instalaciones municipales. A muchos niños y niñas y jóvenes que hacen deporte se les pone 'cara' la actividad física.

### Mike Yanguas y Lucía Martínez superan la primera ronda en el torneo de Valladolid

PÁDEL

V. M. R.

GRANADA. Los granadinos Mike Yanguas y Lucía Martínez pasaron sin problemas la primera ronda del torneo de Valladolid, del Premier Padel, donde Javi Ruiz sigue de baja opor lesión. Yanguas, junto a Stupaczuk, venció por un doble 6-4 a los italianos Abbate y Graziotti, Martínez Gómez, con Sharifova, ganó a Lobo y Saiz Vallejo por 7-6, 6-7 y 6-2.

Por otra parte, el plazo de inscripción (cemed.ugr.es/curso/24gr48/) para la XXVII edición del curso de monitor del Centro Mediterráneo, de la UGR, se cierra ya, a 149 euros. Es del 23 al 27 de septiembre, dirigido por Carlos Quintanilla v Jero Cañas.

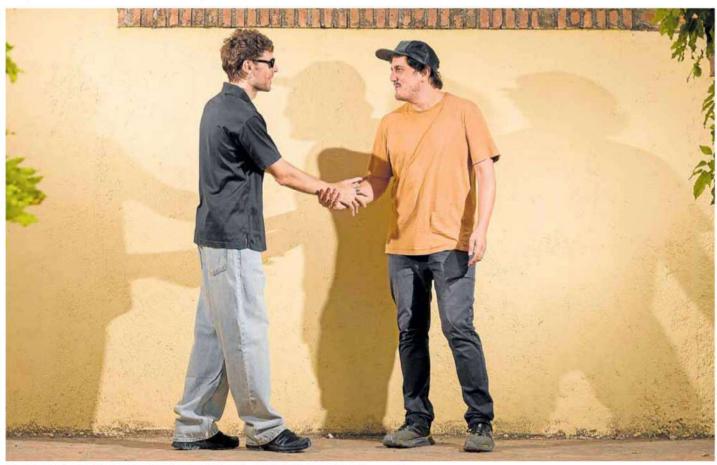

Cristalino y Mafo, dos de los protagonistas de 'Segundo Premio', en la tarde de ayer en Granada. PEPE MARÍN

# Granada emprende otra vez el camino al Oscar de la mano de 'Segundo Premio'

La Academia de Cine ha elegido la película de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez que cuenta los inicios de la banda granadina Los Planetas

### JOSÉ E. CABRERO

GRANADA. El anuncio despertó una ovación en Madrid, pero nada comparado con el redoble de tambores que todavía suena en Granada: «La película seleccionada por España a competir en los premios Oscar es... ¡'Segundo Premio'!», exclamó ayer el actor Eduardo Noriega, miembro de las Academias española y de Hollywood, que fue el encargado de zanjar el triple duelo entre las finalistas 'La estrella azul', 'Marco' y, claro, la cinta rodada en nuestra ciudad que narra la otra -e imposible- vida de Los Planetas, la banda que abrió la ruta del indie en los años 90.

Así que sí: Granada se va a Hollywood. La Granada del Albaicin, de Pedro Antonio de Alar-

cón, de la Estrella, del Paseo de los Tristes, de Los Planetas y del «qué pollas», «Me hace muchísima ilusión la idea de que en Hollywood vean nuestra pequeña película granadina; que llegue el Sacromonte, Planta Baja, Bora Bora... y Chesco, Mafo, Cristalino, Dani Ibáñez y todos los demás. Uf, estamos muy contentos». Habla Fernando Navarro, granadino y guionista de 'Segundo Premio', la candidata para representar a España en la 97 edi-ción de los Oscar.

La noticia pilló por sorpresa, otra vez, a Navarro, uno de los grandes impulsores de 'Segundo Premio', junto a Cristóbal García, el productor. «Estaba buscando una canción para la novela que estoy escribiendo, y esperando a Balagueró, con el que tengo una reunión para un proyecto. Vaya, que pensaba pasar el día trabajando. Entonces han empezado a llegar mensajes y... ¡A los Os-

Navarro, varias veces nominado al Goya ('Bajocero', 'Venus' 'Orígenes Secretos'), autor de la



Noriega muestra el documento que confirma a la candidata. EFE

novela 'Malaventura' y showrunner de la serie 'Romancero', se confiesa «muy sorprendido». «Ya era muy difícil que la considerasen para representar a España, y ahora queda el más difícil todavía: entrar en la terna final de los Oscar»

Mientras tanto, el viaje no para y la emoción en el equipo es más que evidente. «Esta selección continúa Navarro- demuestra el cariño que le ha cogido la gente a la película. Ha sido un pro-ceso difícil de todos los implicados. Ojalá la película hubiera tenido menos repercusión y el proceso hubiera sido más tranquilo y nuestras vidas siguieran como estaban antes». El granadino se refiere al drama que vivió Isaki Lacuesta, director del film, que tuvo que rodar a distancia porque le detectaron leucemia a su hija, que terminó falleciendo poco antes de estrenar la película.

«Hace poco lo dije en un pase que organizó la Academia: cada pequeña cosa que nos pasa con 'Segundo premio' nos emociona mucho más por todo lo que ha pasado más allá de las cámaras», reflexiona Navarro. «En fin, vamos a tomarnos una Alhambra para celebrarlo».

Tras la apertura del sobre de Eduardo Noriega, Isaki Lacuesta y Cristóbal García charlaron unos minutos con la prensa, en la sede de la Academia del Cine. Lacuesta dijo que a la película solo le veía «debilidades» para representar a España en los Oscar. «Supongo que con los subtítulos ganará», comentó entre risas. «Con estos temas somos un poco acomplejados. La historia de una banda de Houston siempre parece universal, en cambio la de una banda de aquí no y en realidad todas las historias son universales», continuó ya más en serio. «Vamos a aprender el camino y los pasos a seguir a partir de mañana», afirmó García.

'Segundo premio' narra la tormentosa creación de 'Una semana en el motor de un autobús', el disco que aupó al estrellato a Los Planetas. La película, que se hizo con la Biznaga de Oro en el Festival de Cine de Málaga, luchará por representar a España en la 97 edición de los Oscar, que se celebrará el 2 de marzo de 2025. Para lograrlo, todavía tiene que ser nominada por los académicos de Hollywood.

### Cristalino

De vuelta a Granada, el teléfono de Cristalino no deja de sonar. «Tengo el móvil echando fuego», ríe nervioso. Cristalino interpreta a El Guitarrista, uno de los grandes protagonistas de la película. «Estov flipando. ¿Cómo vamos a estar? Estar entre las tres finalistas ya era difícil. Pero esto... estar ahí es increíble». «De verdad te digo que ser la seleccionada es el reconocimiento más grande. Me acaban de decir que 140 países mandan películas para estar entre las nominadas a los Oscar. Es una cosa complicada... Pero bueno, ¡también era complicado salir aquí! ¿Quién sabe?», sonríe el granadino.

El viaje de Cristalino también es apasionante. «Hace dos años no conocía a Isaki. He pasado de no haber estado nunca en nada relacionado con el cine a que me vean en Hollywood. Es impresionante. Y muy raro vivirlo, hay un punto irreal... Te lo crees porque ves que está pasando, pero es raro... Sería increíble ir a Los Ángeles, ¿verdad?». Así, el artista granadino, al igual que Mafo y Chesco, tiene algunos proyectos a la vista relacionados con el cine de los que todavía no puede hablar. «Ahora mismo tengo muchos conciertos por delante, ojalá nos veamos por algún escena-

Julio Grosso, director de Film in Granada, la oficina de cine de la Diputación, no podía más que aplaudir el éxito logrado. «Para nosotros es un hito que se logre que tres películas rodadas en Granada hayan sido preselecciona-

### LAS FRASES

### Fernando Navarro

«Me hace muchísima ilusión la idea de que en Hollywood vean el Sacromonte, Planta Baja o Bora Bora»

### Isaki Lacuesta

Director

«La historia de una banda de Houston siempre parece universal, en cambio la de una de aquí no y en realidad todas las historias son universales»

### Cristóbal García

«Vamos a aprender el camino y los pasos a seguir a partir de mañana»

### Cristalino

«He pasado de no haber estado nunca en nada relacionado con el cine a que me vean en Hollywood. Es impresionante. Y raro»

### Julio Grosso

Film in Granada

«Es un hito que se logre que tres películas rodadas en Granada hayan sido preseleccionadas por la Academia para los Oscar»

### Pedro Sánchez

Presidente del Gobierno

«Enhorabuena para 'Segundo Premio' y su (no) historia del grupo que siempre nos hizo soñar, Los Planetas»

### Juan Ramón Ferreira

Concejal de Cultura

«Es una magnífica noticia esta nominación ya que llevará el nombre v la belleza de la ciudad a todos los rincones del mundo»

das por la Academia para los Oscar y dos de ellas, finalmente, havan sido las candidatas»

Habla de 'Cerrar los Ojos', de Víctor Erice; 'La sociedad de la Nieve', de Juan Antonio Bayona; y la reciente 'Segundo Premio', de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez. «Es una coyuntura muy especial: que se rueden aquí estas grandes obras de grandes cineastas y que en poco más de cinco meses Granada acoja la gala de los

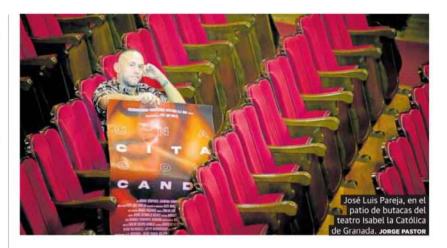

# **Una cita con** Candy en el teatro Isabel la Católica

Cine. La cuarta película del granadino José Luis Pareja, ganadora del Concurso de Cortos de El Palo, se podrá ver el 5 de octubre

JORGE PASTOR



osé Luis tenía apenas cinco años cuando, ya de noche, se acurrucaba junto a su mami, Fina, para ver Cine Club, aquel programa de Televisión Española que repasaba los clásicos del séptimo arte. 'Rocco y sus hermanos', 'París bajos fondos', 'Qué fue de Baby Jane'... «Aún era muy pequeño y como las películas eran subtituladas, mi madre me las leía», recuerda José Luis. «Conocí la voz de Elizabeth Taylor, Bette Davis o Lana Turner a través de su voz», rememora con un gesto entre alegre y nostálgico. Ahí, en esas entrañables sesiones de cine, manta y amor, fue cuando José Luis, José Luis Pareja (Málaga, 1975), tuvo claro que algún día sería director.

«Siempre he querido sacar todo lo que llevo dentro», comenta. Y así será como el próximo día 5 de octubre, a las 20.00 horas, cuando estrene en el teatro Isabel la Católica 'Una cinta con Candy', un cortometraje cien por cien granadino que acaba de ganar el Festival de Cortos El Palo en Málaga, v que va fue preestrenado en mayo en los Cines Megarama de Granada.

Una señora tradicional, católica y costurera entra en un burdel para tener una cita con una prostituta que le había llamado la atención porque se caracterizaba como la gran heroína del cómic japonés de los años noventa, Candy Candy. ¿Por qué? Usted mismo lo descubrirá en el

pase del Isabel la Católica, cuyas entradas ya se pueden adquirir a través de Redentradas -el precio es de siete euros-. Un even-to en el que estará todo el equipo, José Luis explicará las entretelas de 'Una cinta con Candy' y, como remate, habrá una actuación que fusionará la copla con el manga a partir de la banda sonora compuesta por JJ Machuca teclista de Lori Meyers y Lagartija Nick- y Jesús García Roldán.

«Este proyecto – reconoce José Luis Pareja-supone un salto importante respecto a los anteriores, ya que lo hemos sacado adelante gracias a una productora creada 'ex profeso', Chichina Granaína». Una empresa dirigida por Ángel Orbe, con el que José Luis mantiene una estrecha amistad. Es la gestión personificada; a todo lo que no llego yo, llega él», confiesa. Para financiar la cinta, Chichina Granaína lanzó un 'crowdfunding' en el que lograron el apoyo de 45 mecenas que aportaron, en su conjunto, un total de 4.000 euros. Un dinero que se empleó en el rodaje y la postproducción. «Aunque todo el mundo -aclara- ha participado de forma colaborativa»

Un 'todo el mundo' donde hay profesionales de primerísimo nivel de las provincias de Granada Jaén. La dirección de fotografía ha corrido por cuenta de Mariquilla Cuevas, mientras que el diseño de sonido ha sido de Marcos Cabrera. En el departamento de arte, básico para un relato que transcurre hace más de veinte años, han trabajado Olivia Valenzuela y Betty Mandrágora. La ayudante de José Luis ha sido la cineasta María Pasadas. Su último trabajo, la serie 'De 3 en 3', se emitió el verano de 2023 a través de la red social Instagram.

Respecto a elenco, José Luis ha vuelto a apostar por la actriz Mertxe Céspedes para Aurora, la protagonista. «Mertxe -dice José Luis- es una actriz innata y tiene la capacidad de hacer de buena o de mala de una manera absolutamente natural». Carmina Corpas encarna a Candy, la meretriz con la se encuentra Aurora. «Ella estaba en Arte, se quedó el papel libre dos días antes de empezar el rodaje, pasó una prueba y lo hizo a la perfección». Por último, Javi Cava encarnó a Salvador. En este sentido, Pareja resalta el concurso de Madres sin Límites, una asociación en la que unas madres se apoyan a otras para sacar adelante a sus niños con discapacidad, «Ana, la presidenta, y Almudena, la tesorera, se implicaron hasta el punto de que Javi es hijo de esta última», resalta.

Desde que José Luis Pareja fabulaba con que algún día conta-ría historias en la gran pantalla, siendo un crío, hasta 'Una cita con Candy' han pasado tres décadas. Un periodo de tiempo en el que su filmografía ha ido creciendo poco a poco gracias a títulos como 'Dientes' (2015), la tragicomedia de una madre soltera que pierde los dientes; 'Reinvention' (2018), una pareja acabada que no sabe reinventarse cuando ocurre algo que los pone al revés; y 'Reinas' (2021), una politoxicómana, una ninfómana y una ludópata dan rienda suelta a sus vicios durante una noche. Producciones que le han reportado una treinta de selecciones en festivales de todo el mundo y cinco premios. Entre ellos, el Bombay Film Fest, de la India.

«Me gusta el universo femenino, siempre con mujeres fuertes cuyos actos conmueven y llegan al corazón», afirma Pareja a modo de declaración de intenciones. Por lo pronto, una cita con Candy.

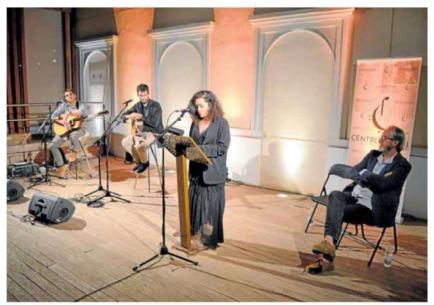

Paula Bozalongo lee bajo la atenta mirada de su padre Javier Bozalongo. A. ARENAS

# Un padre y una hija poetas y dos guitarristas en el escenario

La tercera sesión de Poesía en el Jardín, la más granadina, reunió en el Cuarto Real a Javier y Paula Bozalongo, junto al dúo de 'El Oso de Benalúa' y Tony Molina

### ANTONIO ARENAS

GRANADA. El ciclo Poesía en el Jardín se volvió más familiar y granadino que en las sesiones anteriores. No solamente porque los asistentes pudieron ver a un padre, Javier Bozalongo, y a su hija, Paula, sobre el escenario levendo poemas, algunos muy personales, de sus respectivos libros y algún que otro inédito, sino también porque una buena parte del público, fiel a estos recitales, empieza a reconocerse al coincidir en cada una de las veladas.

La del pasado martes, también muy agradable, aunque las temperaturas más suaves y un vientecillo perenne hicieron agradecer la manga larga. Igualmente por el acompañamiento musical que en este caso estuvo a cargo del dúo integrado por Toni Travé 'El Oso de Benalúa' y Tony Molina Moya. Antes, Alvaro Salvador, en nombre del Ateneo, dio la bienvenida al público y reiteró sus agradecimientos a las instituciones comprometidas con este proyecto (Centro Andaluz de las Letras, Ayuntamiento, Centro Lucini de Canción de Autor...), con la novedad de que en esta ocasión también incluyó a todo el personal (técnico de sonido y empleados del Cuarto Real) «que no



Los protagonistas de la velada, con la organización. A. ARENAS

demasiadas veces se les tiene en cuenta y, sin embargo, sin ellos sería imposible hacer estos actos», y para los que pidió un fuerte aplauso.

### Bozalongo y no Javier

Tras las presentaciones de Salvador llegaron las esperadas lecturas, algunas sorprendentes, como la referida al propio nombre del poeta. Hace años que nadie le llama por Javier, ni siquiera en el ámbito familiar. Todo el mundo le conoce por su apellido que, al ser muy largo, lo resume en dos vocales y dos consonantes. Le siguió a otro sobre la relevan-

Uno de los poemas estaba dedicado a la tristemente asesinada Ana Orantes en el 25º aniversario del crimen machista

cia de las mujeres en su familia v otro dedicado a la tristemente asesinada Ana Orantes en el 25º aniversario de su muerte, con quien se identifica en el poema que concluye: «Si te quiere no te pega/ si te pega no te quiere/ adivine el poder de la televisión/ y mi denuncia fue un éxito de audiencia/ grande como su furia/ Si la entrevista dura un poco más/ mi muerte hubiera sido/ en prime time y en directo».

Continuó con la lectura de un largo poema dividido en cinco partes que daría paso a las lecturas de su hija –arquitecta residente en Madrid y Premio Hisperión por 'Diciembre y nos besamos'intercaladas con las actuaciones musicales propias del dúo, algunas sin título y todavía en fase de creación, precedidas de una curiosa intervención de Tony Molina quien reconoció que «no estamos acostumbrados a hablar en sitios con tanta solemnidad».

## Miguel Calleja y el cuarteto Orange Road

JOSÉ ANTONIO LACARCEL

e llega una agradabilísima noticia relacionado con un antiguo alumno mío del Departamento de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Granada, Miguel Calleja, alumno que bien puede ser calificado de brillante y que tiene un curriculum muy interesante como violinista, habiendo desarrollado la mayor parte de su carrera de concertista en Estados Unidos y en España, También ha desarrollado y desarrolla una notable actividad como profesor, tarea para la que se encuentra especialmente dotado.

Pues, como estoy escribiendo, me llega una noticia muy grata, Calleja es violinista integrante del cuarteto de cuerda Orange Road y es este cuarteto, integrado por jóvenes y brillantes instrumentistas, el que ha logrado una residencia artística en la Ma nnes School of Music, un prestigioso centro de enseñanza de Nueva York.

Como miembros del cuarteto figuran el citado Miguel Calleja, Holly Workmann, Nicky Moore y Jordan Bartow. Orientan su actividad profesional a la interpretación del repertorio clásico y, sobre todo, a nuevas obras situadas en el espectro artístico de lo clásico y lo moderno. Según ellos mismos destacan, los programas que desarrollan «en colaboración con compo-



sitores, conectan arte y oyentes más allá de la elitista sala de conciertos tradicional».

Orange Road ha participado dos veces como grupo artístico residente en The Cortona Ses sions for New Music, con un amplio abanico de programas vanguardistas y de obras maestras modernas que abarcan desde Xenakis hasta John Luthe Adams. También destacan su presencia en salas de Italia v de los Países Bajos. En esta temporada 2024-2025 viene desarrollando una amplia temporada de conciertos tanto en Europa como en América, sobre todo en Nueva York. También ha protagonizado actuaciones en The Southern Exposure Series de la Universidad de Carolina del Sur, así como residencias artísticas en las Universidades de Florida y California. En próximas actuaciones programarán más de quince estrenos que tendrán lugar en los próximos meses.

Miguel Calleja es un excelente músico, un investigador y virtuoso del violín. Es un joven inquieto, un intelectual siempre a la búsqueda de nuevas formas de expresión dentro del mayor rigor académico. Recordamos con especial alegría su paso por las aulas de la Universidad granadina y recordamos un excelente recital que dio en el Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada. Enhorabuena.

### Las novilleras Santos y Magán, cierran con éxito la Feria de Lanteira y salen a hombros

### MARÍA DOLORES MARTÍNEZ

GRANADA. La Feria taurina de Lanteira en honor al Santísimo Cristo de las Penas se cerró el pasado martes con la salida a hombros de las novilleras María del Mar Santos y Estrella Magán, tras sumar un total de siete orejas y tres rabos.

En este festival sin picadores, celebrado en su preciosa plaza artesanal, se lidió un noble encierro de Castillo de la Reina, en el que destacó el cuarto, premiado con la vuelta al ruedo. Los trofeos se repartieron de la siguiente forma: María del Mar Santos, oreja y dos orejas y rabo, y Estrella Magán, cuatro orejas y dos rabos.

La programación quedaba inaugurada el pasado lunes con una novillada sin picadores en la que actuaron mano a mano los espadas Juan Alberto Torrijos y Ángel Pérez.

Los dos salieron en volandas por las tres orejas que logró cada uno de otro encierro con calidad del hierro granadino de Castillo de la Reina.

Sobresalió el cuarto, premiado en el arrastre. Actuaron como sobresalientes en estos dos festejos Fran Lupión y Ernesto Lorenzo. A destacar también los tradicionales encierros de Lanteira, celebrados con éxito por



## Música, espacio urbano y encuentro ciudadano

Este jueves a las 20:00 horas se inaugurará la exposición 'Classica anomalía', una muestra fotográfica de Francisco José Sánchez Montalbán

a Sala de Exposiciones Temporales del Centro Cultural CajaGranada acoge desde este 19 de septiembre, con inau-

guración a las 20:00 horas, la exposición 'Classica anomalía' del fotógrafo Francisco José Sánchez Montalbán. Una inauguración que estará presidida por María Elena Martín-Vivaldi, presidenta de CajaGra-

nada Fundación, v Paolo Pinamonti, director Hasta el del Festival In-17/11/24 Centro Cultural ternacional de CajaGranada Música y Danza de Granada.



Imagen de la muestra, IDEAL

'Classica anomalía' es un proyecto que consiste en la idea de lo imprevisto y disruptivo a partir de un trabajo fotográfico sobre la música, el espacio urbano y el encuentro

ciudadano. La exposición se divide en dos capítulos basados en la alteración de lamirada tradicional, capturando la esencia de la actividad musical que desafia las expectativas convencionales. Ambas partes presentan series fotográficas que pretenden ser un medio de pensamiento, de descubrimiento y de expresión para elaborar ideas, para encontrar y contar historias transcendiendo de lo anecdótico. La muestra se podrá visitar de martes a sábados de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas y los domingos en horario de mañanas.



Las mazmorras. J. v. G.

### Las mazmorras de Alhama

s uno de los espa- cios históricos más desconocidos de la provincia de Granada. También es una incógnita qué actividad se desarrolló en sus entrañas durante siglos. Las llamadas mazmorras de Alhama son un testigo de la historia que gracias a su conservación durante años, hoy en día se pueden visitar.

Estos silos ubicados en el Poniente granadino se usaban para almacenar cereal en grano y otros productos no perecederos. Era una forma tradicional de guardar alimentos por parte de las sociedades musulmanas de la Edad Media. Se podían denominar como los almacenes de la ciudad por si surgía algún imprevisto bélico o hambruna por una mala cosecha. La Oficina de Turismo de Alhama de Granada ofrece visitas guiadas a las mazmorras todos los martes, jueves, sábados y domingos a las 12:00 horas. Lo ideal es reservar con uno o dos días de antelación. En ellas se explican curiosidades como el cambio de uso que han sufrido estas construcciones y su evolución de silo a mazmorra.

### Patti Smith

El ciclo 1001 Músicas - CaixaBank ofrece este sábado a las 21:30 horas en el Teatro del Generalife un concierto de Patti Smith, una figura emblemática en el mundo del arte y la cultura



Patti Smith, INSTAGRAM

### CONCIERTOS

### Robe Cortijo del Conde | 22:00

Robe Iniesta, fundador de Extremoduro, se encuentra de gira por España con 'Ni santos ni inocentes'. Y este fin de semana dicha gira le trae a Granada junto a los músicos Carlitos Pérez, David Lerman, Álvaro Rodríguez, Alber Fuentes y Lorenzo González.

### Marina Heredia

Abadía del Sacromonte | 21:00

El ciclo Granada es Flamenco se celebra este fin de semana v el sábado contará con el espectáculo de Marina Heredia. El viernes será el turno de Fuensanta La Moneta con 'Vinculos' v el domingo el de Sergio 'El Colorao' y El Turry.

### Piano con Sabor Auditorio Manuel de Falla | 12:00

El próximo domingo 22 de septiembre regresa el ciclo

'Piano con Sabor' al Auditorio Manuel de Falla. Y lo hace con un homenaje a Felipe Pedrell, maestro de maestros, de la mano del barítono Joan Martín-Royo v del pianista Rubén Fernández Aguirre.

### CONFERENCIA

### Blas Infante y la música andalusí

Fundación Euroárabe | 18:30

Este jueves 19 de septiembre tendrá lugar en la Fundación Euroárabe de Granada la charla-concierto Las Músicas de Blas Infante: la música andalusí' con la intervención de la arabista Manuela Cortés y la música andalusí del grupo Al Angham.

### LITERATURA

### Yo, Nosotros. Diario de masculinidades por desarmar

Hospital Real | 12:00

El catedrático de Derecho



Robe Iniesta durante uno de sus conciertos. R. L. P.

Constitucional de la Universidad de Córdoba Octavio Salazar presentará el viernes 20 de septiembre su nuevo libro «Yo, Nosotros. Diario de masculinidades por desarmar» (editorial Cántico, 2024). El acto será presentado por el escritor Andrés Neuman y por Mar Venegas (Vicerrec tora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la

### CINE Omega atro Isabel la Católica |

20:30 El Festival de Cine Flamenco de Granada ofrece este iueves una provección especial fuera de concurso con 'Omega'. Además, habrá una presentación-coloquio que contará con la participación de José Sánchez Montes, Lagartija Nick y Soleá Morente.







# El imitador del violador Pélicot: «Sin él, nunca habría pasado a la acción»

Jean-Pierre Maréchal. de 63 años, relata una infancia atroz de abusos paternos y reclama un «castigo severo» para sí: «Merezco la cárcel»

### ENRIC BONET

AVIÑÓN. Jean-Pierre Maréchal era un padre de familia aparentemente ordinario. Tenía seis hijos, cinco con su tercera pareja con la que llevaba casado varias décadas. Corría 2015 cuando tuvo un encuentro imprevisto. Mientras navegaba por páginas porno vio el portal Coco.fr, prohibida en junio de 2024. En esa web, donde había numerosos contenidos de prostitución y pedofilia, entró en un foro con un nombre explícito: 'A son insu' (Sin que se dé cuenta). Allí conoció a Dominique Pélicot, de 71 años, al que imitó drogando a su esposa, adormeciéndola y violándola varias veces en compañía de aquel.

Aver Maréchal compareció por primera vez en el juicio del caso de Gisèle Pélicot, de 71 años, la mujer francesa violada por 83 hombres casi una década a instancias de su marido, que la drogaba y la adormecía. Entre todos los cómplices de Dominique -juzgan a 50 en este proceso-, ninguno fue tan lejos como Jean-Pierre M., quien utilizaba el pseudónimo de 'Rasmus' en ese foro de perversión y masculinidad tóxica. Como hacía Pélicot, él suministró sobredosis de ansiolíticos muy potentes a su esposa sin que ella lo supiera. Y luego la violaron cuatro o cinco veces durante las diez ocasiones en que Pélicot fue a su domicilio.

«Sin el señor Pelicot, nunca habría pasado a la acción. Él me imponia y me tranquilizaba», declaró Maréchal desde la bancada de los acusados. «Cuando la vi de nuevo en el tribunal, estaba petrificado. Vi su mirada triste y fui incapaz de expresar mis emociones», añadió 'Rasmus', quien in-



La víctima, Gisèle Pélicot, en el exterior del palacio de justicia donde se está enjuiciando su caso. REUTERS

tentó mostrarse arrepentido por las violaciones sobre su esposa.

Explicó que Pélicot lo había contactado en esa web y le había propuesto penetrar a su mujer adormecida con medicamentos. «Me opuse, pero al final terminé haciendo lo contrario». Rechazó violar a Gisèle Pélicot, pero aplicó la misma metodología con su pareja. Dominique le daba los comprimidos, tres por cada tentativa de agresión sexual. «Pero solo le daba uno y el resto los tiraba», declaró 'Rasmus' sobre los ansiolíticos que con su mujer tenían un efecto menor. De hecho. ella se despertó en medio de una de esas agresiones. Entonces se

encontró en su habituación a su marido v con Pélicot.

### Incesto en la infancia

«El que le habló de violación y de una mujer dormida fue Pélicot». insistió en los pasillos del tribunal el abogado Patrick Gontard, defensor de Jean Pierre M. «El señor Maréchal intenta victimizar-

Maréchal drogaba a su mujer con los medicamentos que le proporcionó Pelicot, quien también la violó

se», replicó la letrada Béatrice Zavarro, quien representa al principal acusado. Además de referirse a Dominique como el responsable original de las violaciones sobre su mujer, 'Rasmus' las relacionó con su infancia y adolescencia traumáticas.

Aquella etapa estuvo marcada por el alcoholismo y los abusos sexuales de su padre a su mujer y sus hijos. «Vergüenza, alcohol, sexo y mucho silencio. Viví actos horribles con mi padre», dijo. Entre otros, masturbaciones y felaciones que su padre imponía a sus hijos, así como las violaciones sobre su madre que su progenitor hacía con otros hombres.

### La obesidad, la contaminación y el tabaco disparan un 70% los ictus en los últimos 30 años

### JON GARAY

Los neurólogos repiten una y otra vez el mismo mensaje: el 90% de los ictus serían evitables si nos cuidáramos más. Es así porque al margen de la edad, los principales factores de riesgo de las hemorragias cerebrales son la elevada tensión arterial, la obesidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol y el sedentarismo.

Un macroestudio publicado por la revista The Lancet ha puesto cifras a la que es una de las principales causas de muerte a nivel mundial: entre 1990 y 2021 el número de casos se disparó un 70%. Destaca también la creciente importancia de los factores medioambientales. La incidencia de las altas temperaturas en estos episodios se ha disparado un 72% los últimos 30 años y por primera vez se ha visto que la contaminación iguala al tabaco como causa de un tipo de derrames cerebrales.

Asimismo, el peso de los kilos de más en el incremento de ictus en este periodo subió un 88%. Entre los factores controlables le siguen los niveles altos de azúcar en sangre, con un alza del 32%; una presión arterial demasiado alta (+7%) y una dieta baja en ácidos gra-sos omega-6 (+5%).

### 7.3 millones de decesos

Solo en 2021, cuando termina la investigación, 11,9 millones de personas sufrieron estos graves episodios y hubo 7,3 millones de muertes, un 44% más que en 1990, lo que hizo de los ictus la tercera causa de mortalidad mundial solo por detrás de la cardiopatía isquémica -enfermedad que provoca que el corazón no reciba la sangre suficiente- y la covid. En España los padecen cada año entre 110.000 y 120.000 personas, según la Sociedad Española de Neurología (SEN). En 2023 fallecieron más de 23.000 personas por ello.

El trabajo incide también en los factores medioambientales. Los investigadores sugieren por primera vez que la contaminación del aire por partículas en suspensión es un riesgo importante para la hemorragia subaracnoidea, un sangrado en el espacio entre el cerebro y la membrana que lo rodea que puede ser mortal. Le atribuven el 14% de las muertes, como el tabaquismo. indica la neuróloga Mari Mar Freijo y experta en enfermedades cerebrovasculares.

# La mitad de los conductores adelanta por encima del límite de velocidad

MADRID. Más de 13,5 millones de conductores, casi un 50% del total, reconoce haber adelantado sobrepasando los límites de velocidad en vias convencionales y 8,3 millones (el 30% del conjunto) confiesa haber realizado esta maniobra existiendo una línea continua.

Es lo que se desprende del estudio 'Los conductores españoles ante el adelantamiento en carretera convencional: accidentalidad y percepción (2013-2022)' realizado por la Fundación Línea Directa en colaboración con la Fundación Española para la Seguridad Vial (Fesvial) y que ha sido presentado este miércoles en Madrid.

El estudio analiza los efectos en la siniestralidad vial de la normatíva que suprimió los 20 km/h adicionales para adelantar, y a tenor de los resultados confirma que este cambio, aprobado en 2022, mejoró la seguridad en las carreteras. Según el informe, rebajar la velocidad logró reducir el número de accidentes con víctimas (-6,1%),

así como el número de fallecidos (-8,5%) y el número de heridos graves (-9,6%) en vías convencionales frente a los registrados en 2019, último año comparable.

«Y todo ello pese al escaso apoyo con el que cuenta la medida, ya que apenas un 19% de los conductores la aprueban, el 46% de los automovilistas aseguran que no la cumplen v el 54% no cree que vaya a reducir las cifras de accidentalidad», señala el estudio, que ha analizado todos los accidentes por adelantamientos en vías convencionales de la última década.



Casi 1.100 días después de que el Tajogaite comenzara a expulsar lava, cientos de palmeros siguen sin una vivienda y sin servicios básicos

### JOSÉ A. GONZÁLEZ

MADRID. «Todos los que estábamos allí no lo olvidamos v me atrevo a decir que no lo olvidaremos». Ouien firma esta frase es Stavros Meletlidis, investigador del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Este vulcanólogo griego estaba a unos kilómetros cuando, de repente, la tierra rugió. «Acababa de atender a la televisión pública canaria. Giramos la cabeza y empezamos a ver la columna de humo y cenizas», recuerda.

Los registros del IGN lo tienen inscrito para la historia. «A las 15:10 horas local del día 19 septiembre de 2021 inicia la erupción en la isla de La Palma en la zona de Cabeza de Vaca, en el municipio de El Paso, después de una intensa actividad tanto sísmica como de deformación, registrada desde el día 11 de septiembre». Han pasado 1.096 días, el Tajogaite va no ruge. «Ahora hav silencio, mucho silencio», dice Francisco Rodríguez, habitante de La Palma y presidente de la Asociación de Tierra Bonita, «Lo hay del volcán v de la administración. Nadie, ninguna ha estado a la altura», se queja.

La tierra se resquebrajó y la vida de miles de personas se despedazó. «Mi familia y yo perdimos todo», cuenta Diana Gómez, vecina de Todoque. La colada de lava tardó 40 días en llegar a la casa de sus padres y de sus hermanos. Cinco vidas de cinco familias sepultadas bajo metros de basalto, lava solidificada y rocas.

Como la de la familia Gómez Leal, el Tajogaite arrasó 1.344 viviendas más, 16 colegios, 44 locales de ocio y restaurantes, 75 industrias y casi 400 hectáreas de cultivo. ¿Y tras tres años? «Nada», responde Gómez. «Sí, tres años de maltrato, de olvido», apunta Rodriguez. «Nos duele que el mensaje que os llega es de que todo está bien. Incluso pasa en otras islas como Tenerife», denuncia el presidente de la Asociación Tierra Bonita». «Llega el mensaje de los políticos de que todo va bien, de las promesas y del dinero», afirma. «La realidad es otra», lamenta,

La herida del último volcán canario, aunque él «se está enfriando» -señala Inés Galindo, jefa de la unidad territorial del Instituto Geológico y Minero en Canarias-, sigue abierta. «Y la fractura social es patente», alerta Rodríguez. También se enfrían las ayudas, advierten. «Llegan a cuentagotas y tarde», dice Gómez. Ella vive de alquiler en un piso. Otros lo hacen en contenedores oxidados y otros... Otros en caravanas «que les acaban de cortar la luz y el agua», cla-

### LA CRONOLOGÍA

▶ 19 de septiembre de 2021. A las 15:13 hora insular, tras varios días de sismos, la tierra se abre v emerge un nuevo volcán.

▶ 26 de septiembre de 2021. La lava entra en el núcleo de Todoque, uno de los municipios más afectados

▶ 28 de septiembre de 2021. A medianoche, la lava llega al mar, en una zona de acantilados. Se crea un delta de 500 m.

▶ 1 de noviembre de 2021. La erupción supera los 42 días que duró la del San Juán en

▶ 17 de noviembre de 2021. Tras dos días de calma, los temblores en la isla crecen. Se registran 319 sismos en un día.

≥ 25 de noviembre de 2021. Una nueva colada arrasa el cementerio de Las Manchas, La lava cubre parte de los nichos.

▶ 30 de noviembre de 2021. Récord de terremotos diarios desde que comenzó la erupción: la isla registra 375

▶ 12 de diciembre de 2021. El volcán supera los 85 días, la más larga jamás registrada en la isla de La Palma.

▶ 25 de diciembre de 2021. rector del Pevolca dan por finaman ambos. «¿Dónde están las viviendas públicas prometidas?», se pregunta Rodríguez. «No han llegado», replica Diana Gómez.

Sí lo ha hecho la especulación. «Conozco gente -explica Rodríguez- que ha pagado suelo rústico casi a precio de urbano». Es el caso de la familia de Diana. «Sólo los damnificados podíamos hacerlo», recalca. «¡Pero a qué precio!», exclama el presidente de Tierra Bonita, «La administración te deia hacerlo, pero es un doble castigo porque lo tienen que hacer todo sin ayuda las familias y si preguntas: silencio», apostilla.

Mientras el silencio reina a los pies del Tajogaite, a unos pocos kilómetros del Valle de Aridane, la vida se abre paso. «No podemos hablar estrictamente de renacer, sino más bien de nacimiento», asegura Néstor Echedey, miembro del grupo de Biodiversidad y Conservación (Biocon) de Ecoaqua, un centro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

En los 85 días de erupción, el volcán arrojó millones de metros cúbicos de lava, que, lentamente, avanzaban sobre territorio palmero hasta llegar al Atlántico. «Era un paraje desolador, ahora han llegado nuevas especies que están empezando a colonizar la zona», destaca Echedey.

«Lo que nos quitó, ahora poco a poco nos lo da», destaca Manuel Negro, responsable de acción comercial del Centro de Iniciativas y Turismo Insular La Palma (CIT). Él, cada mañana al coger su coche, ve a lo lejos de forma imponente el Tajogaite y también lo hacen miles de turistas que viajan a la isla bonita. «Aquí no es ir a la playa, aquí hablamos de naturaleza v senderismo», responde Federica Ceiner, CEO de La Palma Natural. Esta italiana, afincada desde hace más de una década en La Palma, ha visto cómo el volcán le ha devuelto parte de lo que le quitó, «Le contamos la historia a los que vienen y lo hacemos de primera mano», explica.

«El turista internacional desconoce mucho La Palma y muchos se han quedado con que hay un volcán y de vez en cuando les llega que si hay terremotos o gases», destaca. «Tenemos que luchar con eso. Vivir y venir a La Palma es seguro», defiende.

## Un volcán «en fase de enfriamiento» en una isla «totalmente activa»

### J. GONZÁLEZ

MADRID. Este pasado agosto, los más de 1.000 medidores de gases en La Palma comenzaron a pitar, «La concentración de gases en la zona del Puerto Naos empiezan a aumentar», alertaban los expertos. «No hay una reactivación, eso que quede claro», detalla Inés Galindo, jefa de la unidad territorial del IGME en Canarias. «Es muy poco probable que el Tajogaite se vuelva a activar, no es muy normal en este tipo de volcanes», explica Sta-

vros Meletlidis, experto en vulcanología en el Instituto Geográfico Nacional.

Casi 1.100 días después, La Palma se ha convertido en un auténtico laboratorio científico al aire libre, «Cada vez vienen más investigadores de muchas partes del planeta», destaca Manuel Negro, responsable de acción comercial del Centro de Iniciativas y Turismo Insular La Palma (CIT).

El Tajogaite permitió seguir en Los comités científico y el ditiempo real una erupción y sus días previos. «Es todo lo que helizada la erupción. mos estudiado en libros, ahora

es en tiempo real», comenta Néstor Echedey, miembro del grupo de Biodiversidad y Conservación (Biocon) de Ecoaqua, un centro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Ahora, la vigilancia se centra en cómo la herida del volcán se cierra. «Hay puntos de las coladas a 400 grados y en el cráter principal está a más de 600», apunta Galindo. «Eso no quiere decir que vuelva a activarse, si lo está la falla de Cumbre Vieja y el magma se mueve. La isla sigue formándose», explica Meletlidis.

# Viajar retrasa el envejecimiento. «Olvide

# las cremas con retinol», así ayudan las escapadas a borrar los signos de la vejez

FERMÍN APEZTEGUIA



i todavía no se ha ido de vacaciones, ahora tiene más razones que nunca para largarse. Haga la maleta, viajar rejuvenece. Un equipo investigador australiano ha llegado a la conclusión de que «no hay crema facial con retinol» que logre un aspecto tan saludable y juvenil como conocer nuevos destinos. No es broma. Los científicos de la Universidad Edith Cowan están tan convencidos de lo que dicen que aseguran que lanzarse a la aventura del viaje «podría ser la mejor manera de plantar cara al envejecimiento prematuro».

No es mala noticia para un país como España, en realidad para un mundo como el occidental, donde el principal desafio de los servicios de salud es el envejecimiento de la población. El número de mayores crece. Uno de los últimos informes del Gobierno central, con datos referidos a 2022, sitúa por encima del 27% el número de ciudadanos mayores de 65 años. La edad media en España ronda los 44 v en determinadas comunidades, como Euskadi, más de la mitad de la población supera los 50. Pero la juventud y la vejez no son cuestiones de edad, sino de salud física y mental; las dos principales necesidades -además de bolsillo, claro- que se necesitan para conocer mundo.

«El turismo no es sólo ocio y recreación. También puede contribuir de manera decisiva a la salud de las personas», destaca la autora principal del trabajo, la investigadora Fangli Hu, que ha aplicado por primera vez al viaje de placer la llamada teoría de la entropia. Con ese nombre, según explican en el documento, se conoce a la tendencia general del universo de caminar hacia el desorden y la muerte. Desde esta perspectiva, las experiencias positivas, como viajar, podrían mitigar el aumento de la entropía y mejorar la salud. Con las negativas ocurriría al revés.

### Sistema de autocuración

Los autores de la investigación, que se publica en la revista cientifica 'Journal of Travel Research', proponen la 'terapia de viajes' como un tratamiento innovador que puede mantener al cuerpo en un estado de baja entropía. ¿Por qué? Porque el turismo, explican, expone a los viajeros a nuevos entornos v actividades relajantes, que favorecen la generación de respuestas sanas ante el estrés acumulado y mejores resultados de

tema inmunológico, que se vuelve más fuerte y resistente. Más saludable, «En nuestro trabajo hemos comprobado que este marco permite la liberación de hormonas con capacidad de reparar

las tasas metabólicas.

Este contexto favorece

una respuesta acorde del sis-

y regenerar tejidos. Promueven (¡nada menos!) una mayor actividad del sistema de autocuración».

La terapia viajera alivia el estrés crónico porque participar en actividades recreativas permite liberar tensiones y mitiga la fatiga de músculos y articulaciones. Este alivio, explican los autores del trabajo, ayuda a mantener el equilibrio metabólico del cuerpo y «aumenta la eficacia del sistema antidesgaste», detalló Fangli Hu.

Los viajes conllevan, además, la práctica de abundante actividad física. Muchas veces sólo en forma de caminata, tanto en el turismo urbano como en el rural, pero con abundante frecuencia también se participa en otras 'aventuras saludables' como senderismo, escalada y ciclismo. Eso también está muy bien, porque el esfuerzo físico estimula tanto el metabolismo como el gasto energiético.

### Mejora huesos y músculos

El viaje, cuando se trata de conocer y descubrir (no de tirarse a la bartola en una playa) puede poseer todo lo que contribuye a mejorar la función inmunológica y las capacidades de autodefensa del organismo humano. «El ejercicio físico –añadió la doctora Hu– también puede mejorar la circulación sanguínea, acelerar el transporte de nutrientes y ayudar a la eliminación de desechos para mantener colectivamente un sistema

### EL MAPA DE LA SALUD

### Ventajas de viajar

Mejora del bienestar integral Viajar rompe la rutina y permite obtener una perspectiva distinta a la realidad habitual. Incide en la estabilidad mental.

Reduce el estrés

Las responsabilidades laborales, familiares y sociales son hoy las principales causas de estrés. La simple toma de la decisión de salir aleja los factores estresantes.

Más comunicación y conocimiento Escapadas en pareja o en grupo desarrollan la capacidad de comunicarse y socializar con personas muy distintas. Al mismo tiempo, se

de autocuración activo. El ejercicio moderado es beneficioso, asimismo, para los huesos, los músculos y las articulaciones, además de servir como refuerzo del sistema antidesgaste del cuerpo».

mejora el conocimiento personal.

No es la primera vez que la ciencia se pronuncia sobre el impacto de los desplazamientos por ocio en la salud humana. Un conocido estudio sobre la felicidad recogido en 'Journal of Positive Psychology' estableció que este sentimiento reside en el registro de los recuerdos y experiencias que nos resultan relevantes a las personas, «cuya máxima expresión son los viajes». Aquel documento enumeró hasta once ventajas de las grandes excursiones. No sólo logran reducir el estrés y la ansiedad, sino que permiten desarrollar la capacidad humana para resolver problemas y, sobre todo, abren la mente.

# ¿Son cancerígenas las freidoras de aire? A debate por la generación de acrilamida...

### J. C. CASTILLO

s oficial: las freidoras de aire han reemplazado a los robots de cocina como electrodoméstico de moda. De hecho, llevan va varias navidades encabezando las listas de deseos de los españoles. Quienes las prueban aseguran que ya no hay vuelta atrás: permiten cocinar en pocos minutos, sin ensuciar y utilizando una cantidad mínima de aceite, lo que repercute positivamente en la salud.

Respecto a las frituras tradicionales, señalan los expertos, utili-zar una 'air fryer' rebaja los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares y ayuda en la pérdida de peso a quienes lo necesitan. Esta cocción crujiente y uniforme (gracias a su ventilador) también evita la exposición a muchos de los compuestos tóxicos inherentes a las sartenes y las freidoras de cesta sumergible.

Pero no todo son buenas noticias: las freidoras de aire suelen funcionar a temperaturas especialmente elevadas y esto conduce a la formación de la sustancia conocida como acrilamida. Más

Hay que tener en cuenta que las proteínas liberan mucha menos acrilamida al freírse que los carbohidratos

Lo mejor es usar la freidora durante el menor tiempo posible y no rebasar los 170 grados habitualmente concretamente, cuando los alimentos se cocinan por encima de 120 grados, los azúcares y aminoácidos que los componen pueden originar acrilamida (con mavor probabilidad cuanto más extendamos el proceso).

Distintos organismos la han catalogado de «probablemente cancerígena en humanos», entre ellos la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ('IARC' por sus siglas en inglés), el Programa Nacional de Toxicología de los Estados Unidos y la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos Con todo, sus conclusiones parten de estudios de laboratorio llevados a cabo con animales, por lo que una correlación entre la acrilamida y el desarrollo de cáncer en humanos no puede afirmarse a ciencia cierta. No al menos hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Sociedad Americana contra el Cáncer (ACS) o la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) culminen las investigaciones emprendidas a dicho respecto.

En todo caso, como suele decirse, mejor prevenir que curar. Para ello podemos seguir los consejos descritos por la ACS a través de su sitio web: primero limitaremos el consumo de aquellos alimentos que suelen contener altos niveles de acrilamida, como las patatas, el café o cualquiera elaborado a partir de granos (cereales para el desayuno, galletas, tostadas...).

También se recomienda evitar métodos de cocción como la fritura o el asado siempre que sea posible, al haberse demostrado que hervir y cocer no produce acrilamida. Si aún así nos apetecen unas patatas fritas, podemos cortarlas en rebanadas, sumergirlas en agua de 15 a 30 minutos, escurrirlas convenientemente y secarlas por completo antes de que entren en contacto con el aceite. Esto reducirá la formación de acrilamida durante el cocinado.

En general, para cualquier alimento, cuanto menos oscuro quede al cocinarlo, menor el contenido de acrilamida. Un buen eiemplo son las tostadas: si observamos alguna parte quemada, mejor desecharla y prepararnos otra.



También deberíamos cuidarnos de almacenar las patatas naturales en el frigorifico, ya que esto provocará una mayor formación de acrilamida al prepararlas.

### Consejos de limpieza

En lo que a las freidoras de aire respecta, las recomendaciones serían no utilizarlas a más de 170 grados v por el mínimo tiempo imprescindible para que el alimento se dore, teniendo en cuenta que las proteínas (carnes, pescados...) liberan mucha menos acrilamida que los carbohidratos.

Tampoco ha de olvidársenos limpiar el electrodoméstico después de cada uso. Y no solo por la acrilamida. El recubrimiento antiadherente de las cestas de las air fryer suele fabricarse con sustancias perfluoroalquiladas, a menudo relacionadas con el cáncer de mama o la infertilidad.

Por esto mismo, una buena idea puede ser adquirir únicamente modelos con cestas de acero inoxidable: o no colocar los alimentos directamente sobre la rejilla. sino en recipientes de cristal o láminas de papel como las que podemos encontrar en la mayoría de tiendas

El problema viene por utilizar elementos punzantes (como cuchillos) para remover el contenido de la cesta o estropajos metálicos para lavarla, lo que termina por dañar su capa antiadherente y contaminando los alimentos.

Puestos a limpiar nuestra air fryer, los fabricantes recomiendan desmontar todas las piezas posibles y lavarlas con jabón neutro, agua templada y un estropajo para superficies delicadas. También se ha popularizado el echar un chorrito de lavavajillas con agua en la cesta y encender la freidora durante 10 minutos, para después aclarar y dejar secar cada parte. En los casos más extremos podemos usar desengrasante, pero nunca productos desinfectantes (no suelen ser aptos para superficies alimentarias).

### CÁBALA LITERARIA

Ponga en cada casilla una letra. A números iguales, letras iguales. A números distintos, letras distintas. Debajo, en recuadros aparte, se indica el autor y el título de la obra en la misma clave.

|    |    | 24 | 23 | 3  | 11 | 15 | 15 | 11 |    | 2  | 20 | 6  | 11 | 17 |    | 11 | 8  | 21 | 12 | 17 |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    | 20 |    | 25 | 11 | 18 | 23 | 11 | 4  | 20 |    | 6  | 12 | 10 | 11 | 16 | 11 | 17 | 5  | 12 | 20 |    |    |
| 14 |    | 18 | 23 | 11 |    | 22 | 23 | 24 | 5  | 20 | 22 | 20 |    | 11 | 16 | 20 |    | 20 | 8  | 21 | 23 | 17 |
| 12 | 20 |    | 27 | 23 | 5  | 2  | 14 |    | 18 | 23 | 11 |    | 19 | 11 | 16 |    | 25 | 11 | 16 | 14 |    | 8  |
| 12 | 11 | 8  | 14 |    | 1  |    | 8  | 20 |    | 15 | 12 | 11 | 16 | 16 | 20 |    | 17 | 14 |    | 2  | 20 | 22 |
| 12 | 24 | 14 |    | 20 | 24 | 14 | 27 | 20 | 17 | 6  | 14 |    | 24 | 14 | 22 | 16 | 11 |    | 11 | 8  |    | 5  |
| 22 | 20 |    | 5  | 14 | 17 |    | 24 | 14 | 8  | 14 |    | 11 | 8  |    | 5  | 23 | 20 | 16 | 15 | 14 |    | 25 |
|    | 6  | 11 |    | 8  | 20 |    | 5  | 14 | 8  | 12 | 17 | 20 |    | 5  | 14 | 27 | 14 |    | 11 | 24 | 15 | 20 |
| 15 | 20 |    | 11 | 24 | 5  | 23 | 6  | 20 | 6  | 20 |    | 11 | 17 |    | 8  | 20 |    | 10 | 20 | 8  | 6  | 20 |
| 11 | 17 | 15 | 11 |    | 20 | 15 | 16 | 20 | 5  | 15 | 12 | 19 | 20 |    | 20 |    | 8  | 20 |    | 19 | 12 | 24 |
| 14 | 16 | 18 | 23 | 11 |    | 10 | 23 | 11 | 16 | 20 |    | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 5  | 23 | 8  | 20 | 16 | 27 |
| 14 |    | 11 | 24 | 5  | 16 | 23 | 25 | 23 | 8  | 14 | 24 | 20 | 27 | 11 | 17 | 15 | 11 |    | 17 | 14 |    | 25 |
|    | 5  | 20 | 24 | 20 |    | 1  |    | 8  | 20 |    | 27 | 12 | 16 | 14 |    | 6  | 11 | 24 | 25 | 20 | 5  | 12 |
| 24 | 11 |    | 6  | 11 | 15 | 23 | 19 | 14 |    | 6  | 11 | 8  | 20 | 17 | 15 | 11 |    | 6  | 11 |    | 8  | 20 |

### **CRUZISOPA**

Este juego consiste en llenar el cuadro inferior con todas las palabras de la lista. Las palabras de cada grupo comienzan en su número correspondiente, y pueden ir en horizontal, vertical o diagonal, en cualquiera de los dos sentidos. Las palabras de los diferentes grupos a veces se cruzan, por lo que algunas letras se usan más de una vez. Una vez resuelto el juego, se habrán ocupado todas las casillas.

- 1 AJEA ALTITUD ARPA ASEARSE ATEMPERADO
- 2 FILTRAR FLAN FLOR FRIJOLERO
- 3 ÚES UNGIENDO UPO
- LÁBIL LILA LIS
- LOR 5 GACHÍ GOL
- 6 EOS 7 TUS
- TUSO 8 CHIÍ

- RATERÍA RES RON
- 10 IDO ÍRIDE
- OES OID 11 OÍR OROPEL ORUJO
- RAPOSA RÍE 12 MEOLLO
- 14 OCA ODIO OSA

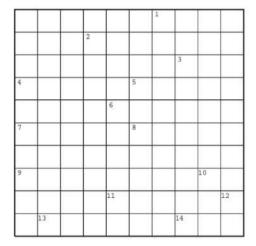

### SUDOKU

Complete el tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas dispuestas en nueve filas y columnas, rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, columna o cuadrado.

FÁCIL

|   | 5 |   |   |   |   | 9 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |   |   |   | 4 | 8 | 6 |   |   |
|   | 1 | 6 |   | 5 |   | 4 |   |   |
|   | 4 |   | 7 |   |   | 2 |   |   |
| 5 | 9 |   |   |   | 6 |   | 1 | 3 |
| 6 |   |   |   | 1 | 3 |   |   | 9 |
| 9 | 8 | 1 |   | 7 |   | 3 |   | 5 |
| 4 |   |   | 8 | 3 |   | 1 | 7 |   |

### LA AMEBA

Este crucigrama de forma irregular no tiene cuadros negros. Las defini-ciones se dan sin orden, tanto horizontal como verticalmente. Comience usted por aquellas palabras de las que conozca su número de letras, y que

### HORIZONTALES:

Astilla de madera impregnada en resina que arde con facilidad · Ing., to ..., ir · Mano o pie del animal, cuando tiene uñas corvas, fuertes y agudas • Símbolo químico del samario • Adverbio que significa "de esta manera" • Marqués de ..., escritor francés • Vendedor de cerillas • Músicos que tocan el oboe • Diosa griega de la aurora • Abreviatura de "remitente" • Siglas de "Fuerzas Armadas" • ... Sharif, actor de origen egipcio • Semillas de algunas frutas • Acusativo del pronombre personal de tercera persona • Esquivad, soslayad • Animal marino transparente y gelatinoso • Estilo musical de origen afroamericano cuya letra es más recitada que cantada • Ácido desoxirribonucleico • Chocar con algo • Ágata listada de colores alternativamente claros y muy oscuros • Suf. diminutivo, fem., pl.

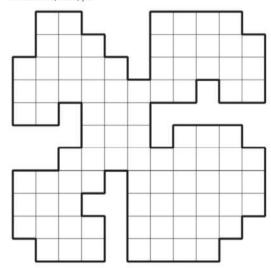

### VERTICALES:

Repleta • Referíos a algo sin nombrarlo • Una república africana •

- Abreviatura inglesa de "aplicación informática" Su real majestad Limpiar y poner en orden un lugar Poema solemne de alabanza Fondo Europeo de Inversiones Tiene capacidad de seducción · Roda, pieza que forma la proa de un barco, pl. · Hagamos una
- tapia Haced que encajen dos o más cosas Ponga irisado o iridis-cente Mamífero marino de las zonas frías Pronombre posesivo, pl. • Que no es el mismo • Llevo a cabo grabaciones • Símbolo químico del estaño • Toma una opción • En el fútbol y otros deportes, entrada del balón en la portería.

### **AUTODEFINIDO**

| ANCESTRA-<br>LES, FEM.      | 7                   | MES DEL<br>AÑO              | 7                     | LABRA                          | 7                                  | ANTIGUA<br>NOTA "DO"          | 7                                 | POBLACIÓN<br>DE GIRONA        | 7                    | SILLA DE<br>BEBÉ | <b>→</b> |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|----------|
| ALIANZA<br>MILITAR          | 100                 | HARÁS AL<br>HORNO           |                       | LABRA                          |                                    | VARIEDAD<br>DE ÁGATA          |                                   | HEROE DE<br>LA ODISEA         |                      | EMBUS-<br>TERA   |          |
| -                           |                     | *                           |                       | PONER UN<br>RÓTULO<br>HICIESEN | -                                  | ¥                             |                                   | ¥                             |                      | *                |          |
|                             |                     |                             |                       | DONACIÓN                       |                                    |                               |                                   |                               |                      |                  |          |
| SUAVIZAN                    | -                   |                             |                       | *                              |                                    |                               | AVE PAR-<br>LANCHINA<br>PARECIDAS | -                             |                      |                  |          |
| MEZQUINO                    |                     |                             |                       |                                |                                    |                               | A LA MIEL                         |                               |                      |                  |          |
|                             |                     |                             |                       |                                | HACENIMI-<br>TACIONES<br>DELICONO  | •                             | 4                                 |                               |                      |                  |          |
| HABLES CON<br>IRONÍA        | -                   |                             |                       |                                | +                                  |                               |                                   |                               | SÍMBOLO<br>DEL SODIO | -                |          |
| AQUÍ                        |                     |                             |                       |                                |                                    |                               |                                   |                               | VOLVED A<br>TOMAR    |                  |          |
| -                           |                     |                             | DÉ MAYOR<br>VELOCIDAD | -                              |                                    |                               |                                   |                               | *                    |                  | CONSEJE  |
|                             |                     |                             | CAUSASEN<br>ENOJO     |                                |                                    |                               |                                   |                               |                      |                  | RAS      |
| DOTÓ DE<br>SESO<br>ISLANDIA | *                   |                             | *                     |                                |                                    | GUARIDA DE<br>OSOS<br>ASEDIOS | -                                 |                               |                      |                  | *        |
| DOMDIA                      |                     | NIÑAS                       |                       |                                |                                    | Interpretation.               |                                   | YUNGUE                        |                      |                  |          |
| -                           |                     | PEQUEÑAS<br>DESPLA-<br>ZARÁ | -                     |                                |                                    | *                             |                                   | PEQUEÑO<br>REPARÓ EL<br>CASCO | •                    |                  |          |
| ALMACÉN<br>DE               | COLOQ.,<br>MONIGOTE | > ¥                         |                       |                                |                                    |                               |                                   | Ý                             |                      | LLENO DE<br>0JOS |          |
| CEREAL                      | HURTAN              |                             |                       |                                |                                    |                               |                                   |                               |                      |                  |          |
| -                           | *                   |                             |                       | UNAMOS<br>CON HILO             | ->-                                |                               |                                   |                               |                      | *                |          |
|                             |                     |                             |                       | FAM.,<br>DOLORES               |                                    |                               |                                   |                               |                      |                  |          |
| FIGURAS<br>OVALES           | -                   |                             |                       | ¥                              |                                    |                               | DIVIDIÓ EN<br>RAJAS               | -                             |                      |                  |          |
| QUE SUFRE<br>OBESIDAD       |                     |                             |                       |                                |                                    |                               | NORMA                             |                               |                      |                  |          |
| -                           |                     |                             |                       |                                | QUE PERCI-<br>BE OLORES<br>CAMPEÓN | -                             | *                                 |                               |                      |                  |          |
| CRIBASEN<br>CON AREL        | *                   |                             |                       |                                | +                                  |                               |                                   |                               | SALA-                | ->-              |          |
| PIÑA                        |                     |                             |                       |                                |                                    |                               |                                   |                               | MANCA                |                  |          |
| -                           |                     |                             |                       |                                |                                    | JUGUETE<br>INFANTIL,<br>PL    | >                                 |                               |                      |                  |          |

### **AJEDREZ**

# Blancas juegan y ganan 曾 丑 免租品

BCDEFGH Partida: Joseliani-Semenova (URSS, 1983).

### **JEROGLÍFICO**



¿De qué trabajas en salvamento marítimo?

### LOS 7 ERRORES





### **EL FANTASMA**



### **CRUCIGRAMA**

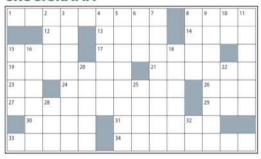

- Pague tributos Hizo en el horno Naturales de Ginebra
- HORIZONTALES:

  1 Nacidas en Yucatán

  8 Haga una sisa

  12 Energía cinética

  13 Unió con lañas

  14 Amarrad

  15 Judo

  17 Hable irónicamente

  19 Alisal

  21 Fragancias

  23 Nota del traductor

  24 Pague tributos

  26 Hizo en el horno

  27 Naturales de Ginebra

  29 Licor de piratas

  30 Mil tres Licor de piratas Mil tres Nacida por cesárea
- 30 31 33

- 33 Padrón 34 Dotasen de seso

- VERTICALES:

  2 Realicé una cesión

  3 Os ..., os tumbéis

  4 Hacer una elisión

  5 Un arma de fuego

  - Período de tiempo Coloq., audífono Costal 6
- Repetirás Salamanca Físico de EEUU
- 10 11 15
- Opuesto al yin Acabe, concluya Sin lesión, fem., pl. Un metal

- 16 18 20 22 25 28 Lo que está ahí Unidad, pl. Anaïs ..., escritora ¡Tate!
- 32

### **SOLUCIONES DE AYER**

### Cábala literaria

En aquel patio, en la escalera, alfombrada en mérito al acontecimiento, en los corredores y las galerías contiguas, como hemos dicho, el movimiento era intenso. Los rostros, húme-dos y brillantes debido al calor reinante, demostraban ansiedad. Como si todos esperasen o temiesen que ocurriese algo prodigioso.

Renato Strozzi "Lucrecia Borgia"

## Cruzisopa

| E | U  | M | Ė | T  | tt | R  | N | A  | R  |
|---|----|---|---|----|----|----|---|----|----|
| s | U  | В | 0 | R  | R  | E  | F | 1  | A  |
| A | 1  | R | S | A  | R  | A  | 0 | 0  | 0  |
| p | C  | L | 1 | M  | R  | g. | a | D  | 25 |
| A | 1  | E | L | 0  | 12 | A  | 0 | 0  | Ų  |
| p | A  | I | 1 | N  | C  | n  | 8 | 25 | N  |
| I | N  | E | Ξ | T  | A  | E  | Ι | a  | 7  |
| 0 | R  | E | 8 | A  | T  | I  | D | I  | 0  |
| A | Ü  | 1 | 1 | 10 | 0  | C  | A | Z  | O. |
| A | 19 | U | A | 0  | a  | A  | b | 0  | R  |

Ajedrez

1. Db2!! Axg2 2. Rxg2 T8-e6 (si 2... g4
3. Tb8 Dh3+ 4. Rg1 Th5 5. Txe8+ Rg7
6. Td6+ Ilevaria al mate) 3. Txa3f! g4
4. Td8+ Rg7 5. Ta5! f6 6. Db7+ Te7 (obien 6... Rh6-7. Tg8 Dh3+ 8. Rg1 Te7
9. Dxc6 T5-e6 10. Dc5 para 11. De3
mate) 7. Dxe7+ y las negras rindieron.

### La ameba

|   |   | A | A |   |   | L | A | C | R | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | A | N | G |   | ٧ | 1 | L | L | A | S |
| 0 | S | 1 |   |   | 1 | D | E | 0 |   |   |
| D | 1 | 0 | S |   | P | 1 | A | N | 0 |   |
| 0 | R | N | A |   |   | A | S | E | E |   |
|   |   |   | В | 0 | R | D | E | N |   |   |
|   |   | V | A | C | U | 0 |   |   |   |   |
|   | T | A | T | A |   | R | 0 | M | P | E |
|   | A | D | 1 | S |   | A | R | 1 | A | S |
| S | U | E | C | 0 |   | S | A | R | N | A |
| 0 | S | E | A | S |   |   | S | E | A |   |

### Jeroglifico

Tabaco.

er ,

www.zugarto.com

### Autodofinido

|   | R |   | G |   | U |   | Υ |   | B |   | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | N | A | T | 1 | N | A |   | Α | R | C |
|   | Z | Α | F | A |   | Α | C | A | R | 0 | 5 |
| M | A | C | £ | T | A | 5 |   | C | E | J | E |
|   | B | 1 | 5 | E | L | A | R | E | M | 0 | 5 |
| D | A | A |   | T | 0 | L | E | R | E |   | 1 |
|   |   | M | Α | 1 | C | E | N | A |   | Т | 5 |
| 5 | T | 0 | P |   | A | 5 | E | 5 | A | R |   |
|   | A | S | E | A | D |   | G | E | M | A | 4 |
| A | T |   | L | 1 | 0 | 5 | A |   | Α | 1 | Ç |
|   | U | S | Α | R |   | 1 | D | 0 | N | E | 1 |
| C | A | U | 5 | A | R | A |   | 1 | 5 | A | 5 |
|   | R | D |   | D | E | L | E | G | A | D | 1 |
| 5 | E | A | M | 0 | 5 |   | Т | A | 5 | A |   |

### Sudoku

| 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 |
| 7 | 4 | 9 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 7 |
| 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 2 | 8 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 2 | 9 | 3 |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 |



### Crucigrama



Intervalos nubosos sin descartar chubascos ocasionales y tormentas, más probables e intensos en el interior oriental y el tercio occidental por la tarde. Podrían darse algunas brumas o nieblas matinales. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. El viento soplará de flojo a moderado, de componente este en la costa y de dirección sur en el resto.

### Información facilitada por Aemet

| AYER*             | ALMERÍA   | GRANADA   | JAÉN       |
|-------------------|-----------|-----------|------------|
| Viento            | E 45 km/h | E 13 km/h | SE 21 km/h |
| Temperatura       | 29°       | 319       | 30°        |
| Temp. agua de mar | 22°       | 22°       |            |
| Precipitación     | 0 l/m     | 0 l/m     | 0 1/m      |
| Presión n/mar     | 1010 mb   | 948 mb    | 946 mb     |
| Humedad relativa  | 44%       | 51%       | 44%        |



### **ESPAÑA HOY**



|           |    | H    | YC   | T. | MAÉ  | ÑANA |  |
|-----------|----|------|------|----|------|------|--|
|           |    | Min. | Max. |    | Min. | Max  |  |
| Madrid    | 0  | 16°  | 230  | 16 | 150  | 230  |  |
| Barcelona |    | 170  | 24°  | 0  | 19°  | 23°  |  |
| Valencia  | 0  | 19°  | 23°  | 0  | 18°  | 25°  |  |
| Zaragoza  | 0  | 170  | 28°  | 0  | 17°  | 270  |  |
| La Coruña | 25 | 14°  | 220  | 0  | 140  | 24°  |  |
| Sevilla   | 0  | 180  | 280  | 16 | 180  | 290  |  |

### **EUROPA HOY**



|         |   | H    | Y    | 1 | MAÑ  | ANA |
|---------|---|------|------|---|------|-----|
|         |   | Min. | Max. |   | Min. | Max |
| Paris   |   | 140  | 25°  | 0 | 120  | 230 |
| Bertín  | 0 | 140  | 24°  |   | 130  | 230 |
| Roma    | 0 | 140  | 22°  | 6 | 130  | 25° |
| Londres | 6 | 14°  | 24°  | 0 | 140  | 22° |
| Mosců   | 6 | 110  | 23°  | 5 | 10°  | 220 |
| Lisboa  | 0 | 18°  | 25°  | 0 | 18°  | 23° |



| A           | SÁBADO |
|-------------|--------|
| Marejadilla |        |
| ~           | 5      |
| Marejada    | ( Sec. |
| 55          | 2      |
| Mar gruesa  | ( -    |
| 3           | -      |

0

0

Llovizna

Bo

### Murcia 20°/27° Jaén 16°/28° Córdoba 17º/31 MAÑANA TARDE Granada 15º/29º Almería 20°/28° Málaga 22º/25 Mañana Tarde Mañana Tarde Mañana Tarde 06h -14h 15h -00h 06h -14h 15h -00h 11° = 26° = Alcalá la Real 13° 🐤 25° 🥯 20° 5 28° 5 El Ejido Baza Guadix 26° 6 Andújar 16º 🍮 30° \* 27º 😌 Iznalloz Cazorla 15° 5 27° 5 27° ° 24° 🐤 Linares Níjar Motrit 19° 🎨 27° 🦫 Martos Roquetas 28° 🐤 Órgiva Úbeda 13° 5 28° 4 150 b 270 b Vélez Rubio 13° -240 0

## MAÑANA VIERNES 20



|         | <b>Mañana</b><br>06h14h. | Tarde<br>15h00h. |                | Mañana<br>06h14h. | Tarde<br>15h00h |
|---------|--------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Baza    | 10°                      | 26° 🦫            | Alcalá la Real | 14° 🖰             | 26° =           |
| Suadix  | 13° 🗁                    | 27º 🖢            | Andújar        | 15° 6             | 30° 🖢           |
| znalloz | 12° 🗁                    | 27° =            | Cazorla        | 140 0             | 28° 6           |
| .oja    | 15° 6                    | 270 €            | Linares        | 16°               | 29° 🗁           |
| Motril  | 190 6                    | 270              | Martos         | 15° 5             | 28° =           |
| Orgiva  | 13° 🖰                    | 28° °            | Úbeda          | 15° 5             | 27° 6           |

| 15h00h. |               | 06h14h. | 15h00h. |
|---------|---------------|---------|---------|
| 26° =   | El Ejido      | 19° 🗁   | 29°     |
| 30° 🖢   | Huércal Overa | 17° 🖰   | 27° 🐤   |
| 28° -   | Mojácar       | 20° -   | 25° 🖰   |
| 29° 🗁   | Nijar         | 18° -   | 27° 🗠   |
| 28° =   | Roquetas      | 20° -   | 28°     |
| 27º 6   | Vélez Rubio   | 14° 🖰   | 24° 9   |
|         |               |         |         |

**LUCHAMOS** CONTRA

Ete apuntas?



| DOMINGO 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - warning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 7 / 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| my h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ( ) ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - www                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The second secon |



### SORTEOS Y LOTERÍAS ACIERTOS (PREMIO)

### BONOLOTO **DOMINGO 15 SEPTIEMBRE** 3 8 34 36 38 49 Comp.: 30 Reint.: 3 6: 0 (BOTE)

5+C: 1 (112.208,59 €) 5: 64 (876,63 €) 4: 3.027 (27,80 €) 3: 59.203 (4.00 €) R: 353.158 (0.50 €)

### MARTES 17 SEPTIEMBRE

21 | 36 | 37 | 39 | 42 | 49 Comp.: 30 Reint.: 1

6: 0 (BOTF) 6: 0 (0,00 €) 5: 60 (3.796,51 €) 4: 3.780 (30,13 €) 3: 73.870 (4,00 €) R: 471.441 (0,50 €)

### **LUNES 16 SEPTIEMBRE**

11 19 22 27 39 49 Comp.: 35 Reint.: 3

6: 0 (BOTE) 5+C: 4 (31.866,62 €) 5: 58 (1.098,85 €) 4: 3.856 (24,79 €) 3: 74.904 (4,00 €) R: 414.919 (0,50 €)

### MIÉRCOLES 18 SEPTIEMBRE

3 11 16 20 32 48 Comp.: 49 Reint.: 2

6:1(1.531.210.76.0)

### LOTERÍA PRIMITIVA

SÁBADO 14 SEPTIEMBRE 9 11 19 23 44 46 Comp .: 24 Reint .: 8

6+R: 0 (BOTE) 6: 0 (BOTE) 5+R: 1 (199.708,20 €) 5: 188 (1.947,51 €) 4: 10.851 (49,08 €) 3: 197.465 (8,00 €) R: 1.168.666 (1,00 €) Joker: 1595178

### LUNES 16 SEPTIEMBRE

1 9 11 34 35 44 Comp.: 13 Reint.: 9

6+R: 0 (BOTE) 6: 0 (BOTE) 5+R: 2 (58.819.29 €) 5: 85 (2.537.30 €) 4: 5.055 (62,06 €) 3: 100.541 (8,00 €) R: 586.988 (1,00 €) Joker: 1229547

### GORDO DE LA PRIMITIVA DOMINGO 15 SEPTIEMBRE

2 | 8 | 27 | 40 | 52 | Reint.: 4

MARTES 17 SEPTIEMBRE

20 30 32 41 44 \*: 10 1

5+\*: 0 (EUROBOTE)
5+\*: 0 (EUROBOTE)
5+\*: 0 (0,00 c) 5: 4 (159.071,52 €)
4+\*:19 (1.795,63 €) 4+\*: 460
(150,35 €) 3-\*\*:917 (79,73 €)
4: 1.158 (41,37 €) 2-\*\*:13.868 (18,52 €)
3\*:20.774 (13,79 e) 3: 49.650 (10,75 €)
1:\*\*: 73.056 (8,84 €) 2-\*:296.919
(6,85 €) 2:752.833 (4,35 €)

### ONCE 43.478 Serie: 017 70.963 Serie: 034 37.810 Serie: 022 MARTES 17 SEPTIEMBRE 50.538 Serie: 025

62.731 Serie: 037 55.459 Serie: 004

JUEVES 12 SEPTIEMBRE 65.316 Serie: 002

SUPER ONCE 18 SEPTIEMBRE (SORTEO 5): 01 04 (SORTEO 4): 01 19 10 13 25 36 38 50 20 24 27 30 37 38 51 52 55 57 61 63 40 41 43 49 51 53 51 52 55 57 61 63 40 41 43 49 51 53 64 70 75 77 78 81 60 63 70 72 75 85 1 3 13 24 44 R: 11 12

### LOTERÍA NACIONAL **JUEVES 12 SEPTIEMBRE** 20 PREMIO 04.189 REINTEGROS: 9 8 SÁBADO 14 SEPTIEMBRE

70.253 37.762

REINTEGROS: 3 9

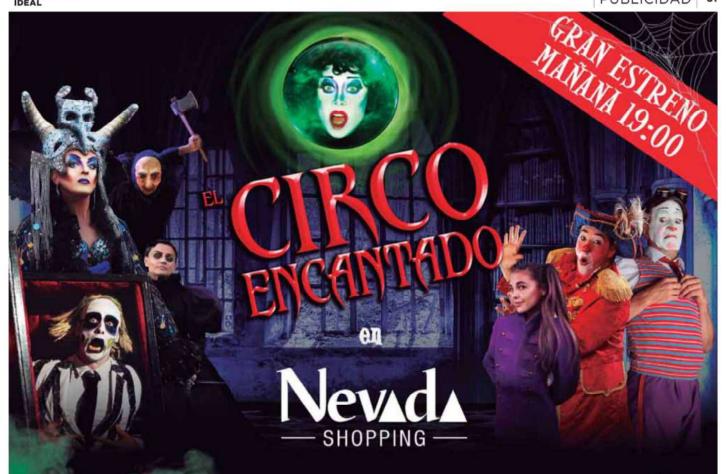

Pasacalles: Sábado 21 a las 12:00 Pintacaras: martes 24 y miércoles 25 a las 17:30 y te regalamos una entrada para el circo (hasta agotar existencias).

Un espectáculo terroríficamente divertido para toda la familia



GRANADA

SEP. BOMBEROS P. NORTE

OCT.



elcircoencantado.com



Para más información

- oferplan.ideal.es
- © 958 809 809

\*Horario 09.00h a 14.00h

#QUÉ*plan*TIENES

# 'Valle salvaje', una historia de pasión y venganza para las tardes de La 1

La nueva ficción diaria, creada por el artífice de 'La promesa', está ambientada en el siglo XVIII y rodada en exteriores como La Granja de San Ildefonso

### J. MORENO

MADRID. La historia de 'Valle salvaje' se traslada al año 1763, donde Adriana Salcedo de la Cruz (interpretada por la actriz Rocío Suárez de Puga), una joven que refleja el papel de la mujer en el siglo XVIII, tiene que dejar la villa de Madrid para trasladarse al norte de España y cumplir con su compromiso de matrimonio.

Inteligente, responsable y sonadora, debe renunciar a su gran deseo, casarse por amor, para hacerlo con un hombre al que no ama. Para ello tendrá que acudir al encuentro con su prometido, a quien no conoce, y alojarse en casa de su tía, la hermana de su difunto padre. Sin embargo, su vida cambiará para siempre: conocerá el verdadero amor, la traición y pondrá su vida en peligro cuando trate de descubrir la verdad sobre la muerte de su padre.

Así es el punto de partida de 'Valle salvaje', la nueva y ambiciosa ficción diaria para las tardes de La 1 (de lunes a viernes, a las 18:30 horas). Creada por Josep Cister, artifice de la exitosa 'La promesa', cuenta con un reparto que mezcla veteranía con juventud, con actores como Manuela Velasco, Mari Paz Sayago o Marco Pernas. La gran mayoría de los exteriores se han rodado en una localización en La Pinilla (Segovia), en la que se han construido dos grandes palacios de 6.000 metros cuadrados en un enclave montañoso único.

La serie también cuenta con localizaciones como el palacio real de La Granja de San Ildefonso, el palacio de Aranjuez o la finca de la Granjilla, entre otros. La voz de la ficción la pondrá el cantante st. Pedro, participante de 'Benidorm Fest', quien escribió una canción para la cabecera.

'Valle salvaje' quiere dar un salto de calidad en la producción de ficción diaria. De esta manera. La 1 apostará por tres series cada tarde ('La moderna', 'La promesa' y, ahora, esta nueva apuesta) como alternativa a los magacines presentados por Sonsoles Ónega (Antena 3) v Ana Rosa Quintana (Telecinco). «Ha sido duro el camino. No ha sido fácil llegar al día de hoy, pero estamos muy ilusionados y contentos», reconoce el director de Cine y Ficción de RTVE, José Pastor, quien explica que la ficción no pretende «inventar nada nuevo», sino ofrecer «un producto de gran calidad que entretenga al público, que pueda ser muy versátil y que pueda funcionar tanto en televisión en abierto como en plataforma».

La nueva oferta de la cadena pública, producida por Studiocanal en colaboración con Bambú Producciones, se ha aliado también con Netflix, que la pondrá a disposición de todos sus usuarios. «Y creemos que esto es muy bueno, porque la serie no solo se va a ver en España, sino que va a tener visibilidad en otros países del mundo. Esperemos que coloque a la ficción española, en este caso de RTVE, como una de las más consumidas», señala el directivo, que pone el foco también en que se han cuidado los más mínimos detalles. Así,

una de las mayores apuestas ha sido el despliegue de vestuario, que se ha confeccionado a la medida de sus actores. Los tejidos, que abarcan desde los brocados, organza, sedas salvajes, tafetanes o encaje, pretenden trasladar a la audiencia al siglo XVIII.

### Ingredientes de la ficción

Por su parte, Cister marca distancias entre sus dos ficciones

El vestuario, con tejidos que abarcan desde los brocados hasta la seda salvaje, pretende llevar al público a esa época diarias para TVE. «'La promesa' ya está hecha, es una ficción que funciona y está más que contrastada. La cuestión era cómo podíamos darle una vuelta y cómo podíamos hacer algo atrayente para el espectador», expone el creador, quien asume que hacer una serie vespertina ambientada en 1763 ha sido complicado. «Pero es una historia de amor, familia, pasión, venganza y otros elementos que todo el mundo conocemos. Son los ingredientes de la vida», apunta.

Para el CEO de Bambú Producciones, Ramón Campos, 'Valle salvaje' es el «empujón definitivo» para la apuesta por la ficción de RTVE. «Esta serie es el compendio de lo que es Bambů», dice el también productor, detrás de éxitos como 'Gran Reserva', 'Fariña' o 'El caso Asunta'. Además, valora el buen momento que a su juicio está atravesando tras el éxito de 'La revuelta', «Esperamos darle un empujón más a TVE que ya está viviendo en alto con Broncano y 'La promesa'», añade.



Un fotograma de 'Valle salvaje', la nueva serie diaria para las tardes de La 1. R. c.

CRÍTICA DE TELEVISIÓN

# Apocalipsis fallido



pocalipsis sin apocalipsis o apocalipsis fallido. Esto es lo que narra 'En fin', la serie estrenada en Prime Video, que es la comedia apocaliptica más surrealista y extraña de las series españolas. Se estrenó hace una semana y todo el mundo está hablando de ella. La premisa argumental es que un planeta errante va a chocar con la Tierra, si o si, tras fallar todos los métodos para evitarlo. Ante este final, la humanidad se zambulle en el desenfreno, el gozo terrenal, en las orgías y en la molicie. Pero el planeta errante pasa de largo, no hay choque y no hay apocalipsis.

No piensen que ya les he hecho un 'spoiler' y que les he aguado la serie. Todo esto se cuenta en el primer minuto. 'En fin' narra lo que sigue tras este apocalipsis fallido, con la humanidad necesitando recolocarse de nuevo, Y en la serie, la humanidad es una familia española y sus adláteres, como si fueran satélites, los amigos y los vecinos, donde los tontos son cada vez más tontos. Y hasta aquí puedo contar.

'En fin' es un postapocalipsis gamberro y surrealista. Son seis episodios de alrededor de 45 minutos, cada uno de ellos con un estilo distinto aunque con personajes comunes que dan giros sorprendentes. Prime Video, como tantas otras plataformas, incluye publicidad en mitad de una serie, de sopetón y sin avisar. Lo bueno en este caso es que parece que, sin que estuviera previsto, algún spot forma parte de la trama.

La serie está creada por David Sainz y Enrique Lojo, y se apoya en un reparto coral con José Manuel Poga, Malena Alterio, Irene Pérez y Raúl Cimas y, en pequeñas apariciones están desde Leonor Watling a Javier Botet, pasando por Chenoa o el 'moranco' Jorge Cadaval.

### **Gemma Nierga** regresa hoy a La 1 con una nueva edición de '59 segundos'

### COLPISA

MADRID. La periodista Gemma Nierga regresa esta noche a La 1 con '59 segundos', el formato que hace veinte años irrumpió en la cadena pública, en una edición renovada que no pierde su esencia: cada tertuliano contará con 59 segundos para exponer su opinión. Pasado ese tiempo, su micrófono bajará.

Nierga explicaba ayer, durante la puesta de largo del programa producido por RTVE y Globomedia (The Mediapro Studio), que se encuentra «más ilusionada que nerviosa». «Siento el peso de la responsabilidad, pero me pueden más las ganas de que llegue mañana (por hoy) y decir eso de 'buenas noches, todo se puede decir en 59 segundos'», afirmaba la periodista, que se mostró convencida de que los espectadores pueden cambiar y evolucionar viendo el programa.

En esta nueva etapa, '59 segundos' ampliará sus contenidos «con temas que preocupan a todos los ciudadanos. como el precio de la vivienda, el desempleo, la educación, la sanidad...». En el primer programa participarán el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente: el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y los presentadores Andreu Buenafuente y Berto Romero.

Además, '59 segundos' contará con un amplio abanico de colaboradores, que irán rotando cada semana. En el estreno, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la exministra Celia Villalobos, junto a periodistas y analistas como Pedro J. Ramírez, Luz Sánchez-Mellado, María Claver, Carlos Cue, Verónica Fuma-nal, Marta Nebot, Esther Palomera, Valeria Vegas, Fátima Iglesias o Màrius Carol.



Isabel Prevsler, en un desfile de la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week, EFE

# Una «egoísta» **Isabel Preysler** disfruta de la soltería

Destaca lo feliz que es «con la independencia y la libertad que da el no tener pareja»

### **JOAQUINA DUEÑAS**

MADRID. Este mes de septiembre la revista :Hola! ha cumplido 80 años desde su primer número y lo ha hecho celebrando una gran fiesta a la que acudieron numerosas protagonistas de la crónica rosa como Ana Obregón, Eugenia Silva, Victoria Federica, Helen Lindes, Norma Duval, Cristina Pedroche o Elena Tablada. Por supuesto, no faltó Isabel Preysler que, además, es una de las protagonistas de la portada de este número tan especial en el que cuenta lo que está disfrutando de su soltería llegando a confesar: «Creo que me estoy volviendo exageradamente egoista, Maniática, incluso, con la necesidad de silencio».

Reconoce que está «feliz con

la independencia y la libertad que da no tener pareja», una experiencia que no había vivido en décadas. Un estado sobre el que ya dio algunas pinceladas durante la fiesta de aniversario de la revista, donde afirmó: «Estoy encantada y feliz». «Es la primera vez que he estado soltera en mucho tiempo. Desde los 18, casi 19 años. Estoy encantada», añadía. En este sentido, a sus 73 años, es la primera vez en más de medio siglo que está sin pareia durante tanto tiempo, desde su ruptura con Mario Vargas Llosa en diciembre de 2022. De ahi que se entienda que sus amistades no terminen de creérselo: «Mis amigas me toman el pelo y me lo discuten, pero yo les digo que soy feliz así. De verdad que lo soy», cuenta a ¡Hola!

Y es que, si bien está soltera, está muy lejos de estar sola ya que sus hijos tienen la casa familiar de Puerta del Hierro como su hogar de referencia. Tamara Falcó acude habitualmente ya que es en casa de su madre donde hace su sesión de gimnasia diaria y va a cenar con frecuencia.

### Rodajes

También su hija Ana Boyer la visita tanto como puede con sus tres hijos, a pesar de vivir en Doha. De hecho, se quedó en casa de su madre durante su tercer embarazo. en el que, además, estuvo rodando 'Bake Off'. Chabeli también se mudó a casa de su madre para el rodaje de 'Los Iglesias'. Hermanos a la obra', un programa de reformas que ha protagonizado junto a su hermano Julio José.

«Soy muy afortunada, porque a mis hijos les hace ilusión estar conmigo», reconoce y aunque también señala que le gusta «estar sola, la paz y la tranquilidad», tiene claro que «no puedo comparar todo eso con la alegría inmensa que siento cuando estoy con mis nietos». Por eso, intenta pasar tiempo con ellos, incluidos los hijos de Enrique Iglesias, el hijo que menos se prodiga por España. Pero eso no es impedimento alguno para mantener la familia unida: «He pasado un verano totalmente familiar. He viajado a Miami y he visto a Enrique y a sus niños. Después, he estado con Chabeli v sus hijos v con Julio, en Madrid y en Marbella», explica una Isabel Preysler plena de amor.

### Malú, ilusionada con un músico de su banda tras romper hace un año con Albert Rivera

### J. DUEÑAS

MADRID. Malú ha vuelto a encontrar el amor tras su ruptura con el expolítico Albert Rivera, según revela en exclusiva la revista Semana, Justo cuando se cumple un año de haber puesto fin a la relación con el exlíder de Ciudadanos, la artista parece haber recuperado la ilusión, esta vez al lado de alguien de su propio entorno profesional: un músico que forma parte de su equipo de gira.

Aunque Malú ha mantenido este nuevo amor en la más estricta privacidad, evitando compartir fotos o detalles públicos, la publicación ha revelado que ambos pasan mu-

cho tiempo juntos fuera de los escenarios. Según fuentes, este amigo especial ya ha sido presentado a

Malú

familia más cercana de la cantante, incluida su hija Lucia, fruto de su relación con Rivera, lo que sugiere que el noviazgo va por buen camino.

Malú pasa largas temporadas en su residencia en las afueras de Madrid, un refugio donde puede disfrutar de momentos íntimos y alejados de la presión mediática y es allí donde también pasa tiempo con su nueva pareja. Siempre muy discreta con su vida personal, de momento no se ha pronunciado al respecto. Tampoco se prodigó mucho durante su relación y ruptura con Rivera, con lo que no cabe esperar grandes declaraciones. No obstante, quienes la rodean aseguran que la cantante está en un excelente momento tanto a nivel personal como profesional, disfrutando de esta nueva etapa con entusiasmo y serenidad.

### **HORÓSCOPO**

ARIES 21 MAR - 20 ABR



Llega la serenidad a su complicada relación. Buen momento para inver-tir algún dinero en bolsa. Le surgirán dificultades para conseguir un ascenso. No le faltan energías para reanudar la actividad deportiva.

LIBRA 24 SEP - 23 OCT



El amor le ayuda a encontrar la paz interior. Absténgase de asumir ries-gos financieros. No sea pesimista, en el trabajo también hay baches. Es hora de hacerse una pequeña re-visión médica.

TAURO 21 ABR - 21 MAY



**ESCORPIO** 24 OCT - 22 NOV

Ambos, su pareja y usted, necesitan estar juntos. Aproveche las ocasiones y sanee su economía. Por el bien de todos, procure relajarse en el trabajo. Buen estado físico y

### 22 MAY - 21 JUN

Entra en un momento amoroso fa-vorable. Puede que reciba una pequeña recompensa económica. Exponga sus ideas y obtendrá mejores resultados profesionales. Vigile su colesterol más de cerca.

SAGITARIO 23 NOV - 21 DIC



No dé falsas esperanzas a alguien que piensa en usted. El dinero se esfuma en gastos inesperados. Tendrá que terminar unos informes la-borales. Las tensiones familiares le tienen agotado, relájese.

## CÁNCER 22 JUN - 22 JUL

Deje que afloren sus buenos sentimientos. Económicamente le va bastante bien. Vida profesional enriquecedora. Su estado de salud se

rá tan bueno como desea. CAPRICORNIO 22 DIC - 20 ENE

Alegrías en lo afectivo para ambos. Excelente situación económica. Éxi-to en los estudios o en el trabajo. Los cambios de temperatura, pue den afectar a su garganta.

### LEO 23 JUL - 23 AGO

Hoy volcará su amor y compasión hacia los demás. Dispone de dinero gracias a sus esfuerzos por ahorrar. Se adaptará a las nuevas exigencias del trabajo. Si es usted persona fu-madora, vigile su garganta.

ACUARIO 21 ENE - 19 FEB

No sea tan esquivo con la persona amada. Línea ascendente en su economía. Le ofrecerán un ascenso. La vista puede causarle problemas, acuda al oftalmólogo.

### શ 24 AGO - 23 SEP





20 FEB - 20 MAR



Piense menos y déjese llevar por sus instintos amorosos. Revise sus extractos bancarios, puede haber errores. Intente que en su empresa haya cordialidad. Las discusiones afectan a su salud, evitelas.

### HOY DESTACAMOS

### 59 segundos

22.50 LA 1. Justo cuando se cumplen 20 años de su primera emisión, el icónico programa de debate regresa con Gemma Nierga como presentadora y con un formato que no perderá su esencia, cada intervención estará limitada a 59 segundos. El ministro de Transportes, el presidente de la Xunta de Galicia y los presentadores Andreu Buenafuente y Berto Romero serán los primeros invitados.



Con Jorge Javier Vázguez **Gran Hermano** 

21.50 TELECINCO. Juan, Óscar y Luis (Diego en el concurso) protagonizarán esta nueva noche de expulsión. La audiencia sacará a dos de ellos de la casa principal y los enviará a la casa pequeña. Además, análisis de la convivencia v tercera ronda de nominaciones.

CUATRO

7.30 ¡Toma salami!

8.25 Calleieros viaieros

11.30 En boca de todos Con

14.00 Noticias Cuatro Con Alba

14.55 El desmarque Actualidad

10.25 Viajeros Cuatro

Nacho Abad

deportiva

15.10 El tiempo

15.30 Todo es mentira

Análisis de la actualidad con

Risto Mejide y Marta Flich

18.00 Lo sabe, no lo sabe

Concurso presentado por

20.45 El desmarque

21.00 El tiempo

22.50 Horizonte

segundo intento de

1.50 El desmarque

3.10 En el punto de

5.30 Puro Cuatro

2.30 The Game

Show

mira

Iker Jiménez aborda el

asesinato de Donald Trump

Con Xuxo Jones

19.00 ;Boom!

Christian Gálvez

Concurso diario Lo sabe, no lo sabe

18.00 CUATRO. Xuso Jones busca al azar y en plena calle a personas que quieran ganar 50.000 euros en 10 minutos. Tras aceptar el reto, deberán elegir entre los transeúntes a quién pueda saber o no las respuestas a cinco preguntas de cultura general. ¿Te apuntas al juego?







8.00 La hora de La 1 10.40 Mañaneros Con Adela González

14.00 Informativo territorial 14.10 El gran premio de la cocina Concurso culinario

15.00 Telediario 1 Con Aleiandra Herranz. Incluye los deportes

15.50 Informativo territorial 16.15 El tiempo

16.30 La Moderna

17.30 La Promesa

18.30 Valle salvaje Serie

19.25 El cazador Concurso presentado por Rodrigo Vázguez

20.30 Aquí la Tierra Programa sobre el clima y la naturaleza presentado por Jacob Petrus

21.00 Telediario 2

Informativo presentado por Marta Carazo. Incluye el tiempo y los deportes

21.40 La Revuelta Humor y entrevistas impredecibles con David Broncano

22.50 59 segundos (estreno) Debate de actualidad presentado por Gemma Nierga

1.15 Cine: 'Loving Pablo'. 2017.

3.05 La noche en 24 Horas Con

5.35 Noticias 24 Horas

9.30 Aquí hay trabajo

9.55 La aventura del saber 11.05 Documenta2

11.55 Al filo de lo imposible

12.25 Las rutas de Ambrosio

13.25 Cine: 'El vengador del sur'.

14.45 Curro Jiménez Serie

15.45 Saber y ganar Concurso presentado por Jordi Hurtado

16.30 Grandes documentales 18.00 Documenta2

'Planeta Arqueologia'

18.55 Grantchester Serie. Dos capitulos

19.40 Culturas 2 Con Tània Sarrias

20.15 Mi familia en la mochila 'Ouito-Máncora-Trujillo

20.40 Reformas extraordinarias Con George Clarke

21.30 Cifras y letras Concurso presentado por Aitor Alhizua

> 22.00 :Cómo nos reimos! José Mota' y 'Los clásicos' Programa de humor que muestra con imágenes trayectoria de los

del archivo de RTVE la mejores cómicos del

0.00 Late Xou Con Marc Giró (rep.) 1.10 ;Ay, Carmen! Documental sobre Carmen Maura

2.10 Festivales de verano: '26ª Jazz San Javier: José Luis Jaén'

3.20 Documenta2



### ANTENA 3

8.55 Espejo público Actualidad y

13.20 Cocina abierta de Karlos

13.45 La ruleta de la suerte Con Jorge Fernández

15.00 Antena 3 Noticias 1 Con Sandra Golpe

15.30 Deportes

15.35 El tiempo

15.45 Sueños de libertad Andrés le cuenta a Begoña lo que ha descubierto



21.00 Antena 3 Noticias 2

Con Vicente Vallés y Esther

Vaguero

21.30 Deportes

21.35 El tiempo

21.45 El hormiguero

Pablo Motos recibe a

Antonio Banderas y

22.45 El películón 'Mamá o papá'. 2021. 103'

1.05 Cine: 'Al final del Camino'.

3.45 JokerBet: ¡Damos juego!

4.30 Galería del coleccionista

3.00 The Game Show

Marta Ribera

2009.100

20.00 Pasapalabra

Concurso presentado por Roberto Leal

> 21.15 First Dates Dating-show presentado por Carlos Sobera

20.00 Noticias Cuatro Con Diego Losada y Mónica Sanz



### TELECINCO

8.55 La mirada crítica Actualidad y debate con Ana Terradillos

10.30 Vamos a ver Con Joaquín Prat junto a Patricia Pardo y Verónica Dulanto

15.00 Informativos Telecinco Con Ángeles Blanco e Isabel Jiménez

15.30 El desmarque

15.40 El tiempo

15.45 El diario de Jorge Con Jorge Javier Vázguez

17.30 TardeAR Actualidad y entretenimiento con Ana Rosa Ouintana

20.00 Reacción en cadena

Concurso presentado por Ion Aramendi



21.00 Informativos Telecinco Con Carlos Franganillo y Leticia Inlesias

21.45 El tiempo

Gala presentada por Jorge Javier Vázquez



### LA SEXTA

7.00 Aruser@s Actualidad. humor y entretenimiento con Alfonso Arús

11.00 Al Rojo Vivo Debate y actualidad política con Antonio García Ferreras

14.30 laSexta Noticias 1 Con Helena Resano

14.55 Jugones Con Josep Pedrerol

15.30 JaSexta Meteo

15.45 Zapeando Humor viral con Dani Mateo y los colaboradores habituales

17.15 Más vale tarde Revista de actualidad presentada por Cristina Pardo e Iñaki López

> 20.00 laSexta Noticias 2 Con Cristina Saavedra y

Rodrigo Blázquez

21.00 laSexta Clave 21.20 laSexta Meteo

21.35 El desmarque 21.25 laSexta Deportes

21.50 Gran Hermano 21.30 Flintermedio Humor y sátira política con Wyoming y Sandra Sabatés

> 22.30 El taquillazo Mortal Kombat'. 2021. 110'

2.00 Gran Madrid Show 2.20 ¡Toma salami! 3.00 El horóscopo de Esperanza Gracia 3.05 Love Shopping

1.20 Cine: 'El triángulo del diablo'. 2021. 87

3.10 Pokerstars Casino

3.50 PlayUzu Nights 4.40 Minutos musicales

### LOS PROGRAMAS MÁS VISTOS

17.09.2024 Fuente Kantar Media

La Revuelta 2.155.000 (16.8%)



| PROGRAMA          | CANAL    | ESPECT.   | SHARE |
|-------------------|----------|-----------|-------|
| El hormiguero 3.0 | Antena 3 | 2.075.000 | 16,6% |
| Noticias 1        | Antena 3 | 1.928.000 | 21,9% |
| Noticias 2        | Antena 3 | 1.707.000 | 15,5% |
| La ruleta de      | Antena 3 | 1.443.000 | 21,5% |

### SERIES Y 'STREAMING'

### Monstruos

NETFLIX. Estreno de la segunda entrega de esta serie antológica sobre asesinatos reales creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, Titulada 'La historia de Lyle y Erik Menendez'. narra el caso de dos hermanos condenados en 1996 por los asesinatos de sus padres. Con Javier Bardem, Chloë Sevigny, Nicholas Alexander Chavez y Cooper Koch.

### DEPORTES

11.00 Vela, Unicredit Youth America's Cup: Clasificatorias. TDF

14.05 Vela. Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series: 1/2. TDP 15.00 Ciclismo Tour Luxemburgo. 18.45 Fútbol.

Champions League: Feyenoord-Bayer Leverkusen / Estrella Roja-Benfica. M+ Liga de Campe. 19.00 Fútbol. L. EA Sports: Leganés-Athletic Club. DAZN

21.00 Fútbol. Champions League: Mónaco-Barça. M+ 21.00 Fúthol Champions League: Brest-Sturm Graz / Atalanta-Arsenal / Atlético de Madrid-Leipzig, M+ Liga de

2.15 Fútbol Americano, NFL: Jets-Patriots. M+ Deportes

\*Estos horarios pueden sufrir modificaciones



### **PON TU ANUNCIO** ANUNCIESE EN NO CONSIGUES **LLAMANDO AL** VENDER TU PISO



### CANAL SUR 1

07.30 Buenos días Andalucía 08.00 Despierta Andalucía Programa informativo centrado en ofrecer lo que será noticia a lo

09.55 Hoy en día

largo del día

Programa de reporterismo e información en plató presentado por Toñi Moreno

12.50 Mesa de análisis 14.15 Informativos locales

14.30 Canal Sur Noticias 1 Informativo general con especial atención a las noticias andaluzas

15.25 La tarde aguí y ahora Programa de entretenimiento que busca acabar con la soledad de los andaluces que buscan compañía. Presenta Juan y Medio y Eva

18.00 Andalucía Directo Programa vespertino de información y reporterismo presentado por Modesto Barragán y Paz Santana

19.50 Cómetelo

Programa de cocina en el que se elabora una receta con productos naturales andaluces, presentado por el chef Enrique Sánchez

20.30 Canal Sur Noticias 2 Informativo general con especial atención a las noticias de Andalucía Incluye Deportes y el Tiempo

21.00 Informativos locales

21.45 Atrápame si puedes Programa concurso en el que los concursantes, andaluces, buscan alcanzar un bote económico presentado por Manolo Sárria

22.50 Cine. 'Sin piedad'

00.10 Cine, 'Parking' 02.05 Lo flamenco 04.00 Canal Sur música



07.00 TG7 Noticias 07.30 Deporte en casa 08.00 TG7 Noticias 09.00 Deportes 7 10.00 Los Artesanos 11.00 Talleres centros cívicos

12.00 Granada Cofrade 12.30 RFAF TV 13.00 Deporte en casa 14.00 Radio de Cerca 14.30 TG7 Noticias

14 35 Fl Diván 15.00 Deportes 7

18.05 Deportes 7

21.30 TG7 Noticias

16.00 Talleres centros cívicos 17.00 TG7 Noticias ® 17.05 Granada Cofrade 17 30 Sin Barreras 18.00 TG7 Noticias

19.00 TG7 Noticias ® 19.05 Deporte en casa 20.00 TG7 Noticias ® 20.05 Talleres centros cívicos 21.00 Radio de Cerca



22.00 Deportes 7 23.00 El Mirador de la Cultura

23.30 Granada Cofrade 00.00 TG7 Noticias 00.30 Deportes 7 01.30 El Mirador de la Cultura 02.00 El Diván

02.30 Talleres centros cívicos 03.30 TG7 Noticias 04.00 Deportes 7 05.00 El Mirador de la Cultura 05.30 Los Artesanos 06.30 El Retrovisor

14.30 Trece Noticias 14.50 Cine: 'Zafarrancho de combate'. 1956. 114' 16.50 Cine: 'La legión del desierto'. 1953. 86' **18.35** Cine western: 'El mejor de los malvados'. 1951. 84' **20.30** Trece Noticias **21.00** Trece al día **22.00** El cascabel 0, 30 El partidazo de la Cope

### TELEDEPORTE

11.00 Vela, Unicredit Youth America's Cup: Clasificatorias (D) 13.35 Vela: Copa América (D) 14.05 Vela. Louis Vuitton Cup Challenger Selection Se ries: 1/2 (D) **16.00** Tenis de mesa. Cpto de España inclusivo: Finales 18.00 JJ PP Paris 2024: Natación (19.55) Atle tismo 21.25 Racing for Spain 21.55 Moto Avenue 22.10 Ciclismo. Vuelta a España 2024: 15ª etapa

### GOL PLAY

16.00 Series 20.20 Directos a la Cham pions: Minto a minuto (D) 23.00 Di-recto Gol (D) 1.00 Bellator

### FDF

9.20 Aida 13.00 La que se avecina 22.55 Cine: 'A todo gas II'. 2003. 104' 1.00 La que se avecina

### DIVINITY

14.45 9-1-1 17.15 Chicago Fire 21.00 Cacao 22.00 Quiéreme siempre 22.45 Una vida perfecta 23.30 Gulperi: Todo por mis hijos 0.30 Karagül

### BE MAD

16.05 Cine: 'El falsificador'. 2014. 92' **17.45** Cine: 'Soldado de fortuna'. 1998. 99' **19.30** Cine: 'Sin control'. 2002. 89' **21.05** Cine: 'Wasabi: El trato sucio de la mafia'. 2001. 94' **22.45** Cine: 'La sombra del reino'. 2007. 110' **0.50** Cine: 'El inocente', 2011, 119'

### MEGA

14.30 La casa de empeños 19.30 ¿Quién da más? 23.45 El chiringuito de Jugones 2.45 The Game Show

15.00 Emanet 16.00 Esposa joven 16.55 La viuda de blanco 18.45 La fea más bella 20.00 Si nos dejan 21.45 La ley del amor 2.30 VIP Casino

12.25 Los Simpson 16.10 Big Bang 19.45 Chicago PD 2.30 JokerBet

### DMAX

16.00 La pesca del oro 17.50 Pesca radical 19.40 Joyas sobre ruedas 21.30 ¿Cómo lo hacen? 22.30 Alienígenas 0.25 Abducción alien: Travis Walton

### PARAMOUNT NETWORK

15.05 Agatha Christie: Poirot 16.10 Los misterios de Murdoch 18.10 Los asesinatos de Midsomer 22.00 Cine: 'A Good Man'. 2014. 100' **0.05** Cine: 'Triple amenaza'. 2019. 95' **2.00** Pata

### LAS PELÍCULAS AINARA FERNÁNDEZ

CLASIFICACIÓN: ••• MUY BUENA •• BUENA • REGULAR • MALA

| BeMad                                   | 21.05                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Paramount                               | 22.00                                 |
| La Sexta                                | 22.30                                 |
| Antena 3                                | 22.45                                 |
| <br>BeMad                               | 22.45                                 |
| FDF                                     | 22.55                                 |
| <br>BeMad                               | 0.50                                  |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Paramount La Sexta Antena 3 BeMad FDF |



### La sombra del reino

EE UU. 2007. 110 m. 'Thriller'. Director: Peter Berg. Intérpretes: Jamie Foxx, Jennifer Garner, Jason Bateman, Chris Cooper, Andrew Esposito, Jeremy Piven, Ashraf Barhom.

22.45 BEMAD. Bajo la tutela de Michael Mann ('Heat'. 'Collateral'), que es uno de los productores, Peter Berg firma esta película que combina de manera muy acertada acción trepidante y de excelente factura, 'thriller' político y drama. Jamie Foxx ('Django desencadenado'), Jennifer Garner ('Deadpool y Lobezno'). Jason Bateman ('AIR') y Chris Cooper ('Homecoming II') forman un equipo de élite americano con una importante misión: desplazarse a Riad para capturar al cerebro de un atentado terrorista en el que han fallecido varios compatriotas.

### Mortal Kombat

EE UU. 2021. 110 m. Acción. Director: Simon McOuoid. Intérpretes: Lewis Tan, Joe Taslim, Jessica McNamee, Josh Lawson, Mehcad Brooks Hiroyuki Sanada, Chin Han.

22.30 LA SEXTA. Cole Young desconoce por qué el emperador Shang Tsung de Outworld ha enviado a su mejor guerrero para darle caza. Nueva versión cinematográfica del popular videojuego arcade, de la mano del debutante Simon McOuoid, que está al frente de la futura secuela, así que supongo que los nostálgicos

acudieron al cine en masa a pesar de su escasa calidad y su aire a serie B.

### Mamá o papá

España. 2021. 103 m. Comedia. Director: Dani de la Orden. Intérpretes: Paco León, Miren Ibarguren, Laura Quirós, Sofía Oria, Iván Renedo, Eva Ugarte, Miguel Fernández

22.45 ANTENA 3. Flora y Víctor son unos padres modernos, divertidos y cariñosos, pero todo se tuerce el día que deciden divorciarse y aparece la oportunidad laboral con la

que llevaban soñando toda la vida. Solo hay un problema: ninguno de los dos quiere ahora la custodia de sus tres hijos. A las órdenes de Dani de la Orden ('El mejor verano de mi vida'), Paco León v Miren Ibarguren muestran su mejor vis cómica en esta comedia familiar cuyo divertido y refrescante punto de parti-da va derivando hacia un final bastante previsible. Para pasar el rato.

### A todo gas II

EE UU. 2003. 104 m. Acción. Director: John Singleton. Intérpretes: Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes, Cole Hauser, Ludacris, Devon Aoki, Amaury Nolasco, Thom Barry.

22.55 FDF. Segunda parte de la taquillera saga sobre co-ches tuning y carreras ilegales, que está centrada en el personaje del agente Brian O'Conner (encarnado por el malogrado Paul Walker) que, para redimirse ante sus superiores, decide avudar a los federales de Miami, que intentan detener a un empresario que utiliza su negocio de importación y exportación como tapadera para blanquear dinero. Más de lo mismo.

### El inocente

EE UU. 2011. 119 m. 'Thriller'. Director: Brad Furman. Intérpretes: Matthew McConaughey, Ryan Phillippe Marisa Tomei, William H. Macy, Josh Lucas, Bryan Cranston

0.50 BEMAD. Quince años después de 'Tiempo de ma-tar', de Joel Schumacher, el oscarizado Matthew McConaughey repitió la fórmula del 'thriller' judicial con esta certera adaptación del bestseller homónimo de Michael Connelly que no aporta nada nuevo al género pero resulta muy entretenida. Rvan Phillippe, Marisa Tomei William H. Macy completan el destacado reparto.



VOCENTO Depósito legal GR 0002-1958 / Imprime: Dista Control de OID / Autocontrol de la publicidad

« CORPORACIÓN DE MEDIOS DE ANDALUCÍA, S.A. Piesavados todos los deservos, queda prohíbida la reproducción, destinación y comunicación poblica, tertal o parcial de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidat, o parcial de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidat, expresamente, la mera reproducción y/o pueda a disposición de los mismos como residenemas como residenemas como residenemas.

GRANADA: Redacción y Administración: C/Huelva, 2. Polígono Asegra. 18210 Peligros (Granada). Tino: 958 809 809. Fax Redacción 958 40 50 72. Fax Administración: 958 40 24 20. • Jaén: C/ Navas de Tolosa, 10. 23001 Jaén. Tino: 953 22.19 00/08. Fax: 953 27 19 04 67 • Almería: C/Jesús Durbán, 2, 5º Pt. 04004 Almería

### Accede hoy gratis a IDEAL on+



Escanea el código QR con tu móvil para acceder sin límites desde la 'app'

### A LA ÚLTIMA

### **Calcetines**



n el mundo islámico, hay que tener cuidado con los calcetines o te puede pasar como a Paul Wolfowitz, que, siendo presidente del Banco Mundial, tuvo que descalzarse para visitar una mezquita turca y enseñó al mundo entero el dedo gordo del pie. En España, no nos preocupaban los calcetines, pero esa dejadez se ha acabado. Si le invitan al cumpleaños de su nieto, tenga en cuenta dos cosas: no habrá tarta con azúcar, sino un bizcocho moderno e insípido, y mostrará sus calcetines, con tomate o sin él, porque en las casas de los padres españoles modernos, los zapatos se dejan en la puerta.

Los tomates textiles dan mucha vergüenza. A Émile Schweitzer, tio carnal del filósofo Jean Paul Sartre, le provocaban una fijación enfermiza. Cuando murió en 1927, encontraron debajo de su almohada cien pares de calcetines con tomate. En octubre, se cumplen 60 años del premio Nobel concedido a Sartre, que el escritor francés rechazó, y Mario Vargas Llosa está enfrascado en escribir un ensayo sobre él, que, ha asegurado, «será lo último que escriba».

Para ser premio Nobel como Sartre y que Vargas Llosa te dedique su obra crepuscular, hay que tener antecedentes premonitorios en la familia, parientes excéntricos y brillantes que anuncien la posibilidad de que lo extravagante devenga en excelencia. Charles, abuelo materno de Sartre, se parecía a la representación de Dios en los cuadros y era venerado por las beatas; Élodie, su abuela paterna, era la reina del fuagrás de oca trufado; su primo Albert había sido Premio Nobel de la Paz en 1952 y, finalmente, estaba Émile y sus calcetines con tomate. Igual no es tan malo que acudamos al cumple del nieto enseñando el dedo gordo del pie.

# Margarita Landi, la rubia de la pistola

'El Caso'. Fue la periodista de sucesos más famosa de España, con una pipa de fumar en la mano y una Beretta en el bolso. Una biografía recuerda su apasionante vida

### ÁLVARO SOTO

Con la pipa de fumar en una mano, el bloc de notas en la otra y una pistola en el bolso, Margarita Landi era la primera en llegar al lugar del crimen, a veces, antes que la policía. Durante 35 años, la periodista fue la cara más reconocible del periodismo de sucesos en España, una muier que no se dejaba amilanar en un mundo de hombres duros, que sabía empatizar con las víctimas y se guardaba para ella lo más oscuro. «Cuando alguien me ha dicho: 'Hay que ver cómo hinchan ustedes los sucesos', me he indignado [...] La vida no precisa de la menor fantasía, puede ofrecer mucho más de lo que la mente humana puede imaginar. Lo dificil para el reportero es callar todo eso», escribió una vez Landi, dueña de una vida única que los escritores Javier Velasco Oliaga y Maudy Ventosa han investigado para el libro 'Margarita Landi. La rubia del velo y la pistola' (Alianza).

Nacida en Madrid el 19 de noviembre de 1918, María de la Encarnación Margarita Isabel (como fue bautizada) era hija del malagueño Alfredo Verdugo Landi y de la bilbaina Leonor Diez Gallego. Cuando tenía siete años, la muerte de su madre truncó su vida: pasó a ser la criada de la amante de su padre, y ahí conoció por primera vez «el desamparo y la injusticia».

Sus primeras notas las escribió en 1948 para la revista 'La moda de España', y en las fiestas y los cócteles de la época se codeó con la aristocracía. Pero un robo cambió su destino «Siento una inmensa gratitud hacía el ladrón que se coló en la casa de la marquesa de Manzanedo y se llevó su valioso collar de perlas, porque me abrió las puertas a un mundo que desconocía v sería el mio desde ese momento», contó. Su crónica de aquel suceso le entró por los ojos al director de 'El Caso', y aunque al principio Landi compaginó la moda con los crímenes, en 1953 se decantó por el semanario más negro de la prensa española.

Durante el franquismo, 'El Caso' fue un publicación única que tenía permiso para contar



La periodista Margarita Landi. R. c.

las miserias que, según el régimen, no existían. En sus páginas se hizo grande Margarita Landi, que se ganó la confianza de los policías. La apodaron 'subinspector Pedrito', para poder avisarla de incógnito cuando hubiera alguien delante, y la veian llegar en su Volkswagen Karmann Ghia negro, la causa de que la llamaran también 'La rubia del deportivo'. Armada con una pistola Beretta de calibre 7.65 milímetros, Landi contaba que había aprendido a manejar las armas (también bombas de mano) durante la Guerra Civil.

Pero la periodista no buscaba la truculencia a cualquier precio. Entendía que tras un crimen había dos familias rotas, la de la víctima, pero también la del culpable, que iba a pasar muchos años entre reias, y siempre llevaba un velo encima para los funerales. Convertida en un personaje de la cultura popular gracias a sus apariciones televisivas en los 90. cuando su imagen con la pipa se hizo icónica, falleció el 6 de febrero de 2004 a los 85 años. Dejó un hijo, Ángel, que murió exactamente diez años después que ella, y una vida apasionante.

